

Som Peg

RM F 402 ANT, OFO. SISHOLD, REG. 2 Goe Pibris PROF. DOTT. ALESSANURO PORTIS



Car libris PROF. DELT. ALESSAYDRO PORTES

### RACCONTO ISTORICO DE TERREMOTI DE 258

Sentiti in Roma,e in parte dello Stato Eccleliaftico, e in altri luoghi la fera de' 14 di Gennajo, e la mattina de' 2 di Febbrajo dell'anno 1703:

Nel quale si narrano i danni fatti dal medesimo, le Sacre Missioni, il Giubbileo, le Processioni, e tutte le altre Divozioni, Funzioni, e Opere pie ordinate, e fatte DALLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE PAPA

## CLEMENTE XI.

### E DA TUTTO IL POPOLO

Per placare S. D. M., siccome in esso si leggono i Sacri Discorsi da N. S. fatti per tal congiuntura in Concistoro, e nella Cappella Papale.

E inoltre raccontanfi i provedimenti da Sua Santita, e dalla Sacra Congregazione (opra gli affari del Terremoto, preficon ogni maggiore follecitudine, e amore in follievo de luogbi rovinati dal medefimo,

DATOINLUCE DA LUCANTONIO CHRACAS,

Dedicato all'Illustriss. e Reverendiss. Sign. Monsignor

### PIETRO DE CAROLIS

Governatore di Ternise Commissario Pontificio sopra l'Emergenze de Terremoti nella Presettura della Città di Norcia.

### <del>દિલ અનું દિલ અનુ</del>

IN ROMA, Per Giuseppe de Martijs, nella Stamperia di Gio: Francesco Chracas, presso S. Marco al Corso. M. Deciv.

Con licenza de' Superiori , e Privilegio Apostolico.

## RACCON

P. H. S.

E E

# Illustrissimo, e Rino Signore. Tops

258

ISTITUTO GEOLOGICO

R. UNIVERSITÀ - ROMA



O fimato poter esfere consolazione de tempi presenti; ed utiledegli avvenire, il fare una memoria di tutto ciò, che si è praticato in occasione dell'ultimo Terremoto, non meno inordine

alle disposizioni del Governo a sollievo de Popoli abbattuti da sì terribile flagello; che in riguardo all'oper di
pietà d'ogni sorte, sì utilmente adoperate, così in Roma
come suori, a sime di placare il giusto sidegno di Dio. Sperando però, che terminata oramat vott anno ta materia,
e'l timore d'ogn'altro disastro, potrò esporre sicuramente al Pubblico quest'opera, massime colla congruenzadel giorno d'oggi votivo al Popolo Romano, nel darlache so alla luce, bo voluto pigliarmi l'ardire di dedicarla
aV. S. Illustrissima, come che si è tanto segnalata in adempire sì esattamente le premure del Santissimo PADRE,
con provedere alla sicurezza, e sovvenimento delle Città

\* 2 e Cit-

e Cistadini sopravivente al grandeccidio. Che se da chi fi leggeranno queste memorie, doverà così spesso, e con. tanto decoro incontrarsi il nome di lei, non averei io potuto esimermi da giusti rimproveri , quando avessi scelto altro nome, fotto cui far comparire quest Opera, in. cui ella vi ba sì gran parte. Eben io qui potrei obbligare il rispetto, che devo alla sua modestia, perchè cedesfe al pubblico gradimento, che le professano i Popoli, con istendermi all'occasione delle sue lodi, ed a rammentare i meriti della Commissione da lei sostenuta con tanto valore; ma come che presumerei anche troppo, facendo mia la voce di tutti, mi farò presso di lei merito di più rispetto, con tacere. Pure non so dispensarmi dall'ascennare le limosine sì copiose, ch'ella non contenta delle fatiche impiegate colla Persona, ha voluto dispensare in tutti i luoghi dell'afflitta Prefettura, con liberalità in vero tanto più commendabile, quanto meno solita. a ritrovarsi in chi opera,non con altro obbligo , ne in altra condizione, che di Ministro. Se passassi più oltre a spiegare in tutte le sue circostanze questo cenno, che ne. do alla sfuggita, temerei di pendere a giudizio della fua modestia, il merito di questa offerta, non è però, che. non potessi ancora replicare, che a tacere in tutto averei defraudata, non già la sua gloria, ma l'edificazione altrui ; anzi l'esempio ancora , e lo spirito paterno di chi l' ba messa, e per comunicazione del quale si è acceso in lei un ardore così esemplare di Ecclesiastica carità. Faccia ora il genio tanto benefico, e remuneratore de' Tempi,

pi , che il corfo degl'impieghi fuoi fia con occasioni meno acerbe sì,ma non meno grandi , e che una messe di meriti così abbondante raccolta da lei su'primi giorni della sua Prelatura, rifiorisca in più matura stagione, con tutto quell'accrescimento d'opinione, e d'onori, ch'ella si è stabilito già tanto nel concetto della Corte,e nell'estimazione di tutti i buoni. Intanto io la supplico di gradire. la piccola offerta, e farlo, se non per la parte, che vi troverà delle cose sue, per quella amplissima almeno, anzi totale, che se ne ha da riferire in primo luogo al Santissimo zelo di Nostro Signore, che in un occasione così lagrimevole, oltre all'avere abbracciata al seno della. fua carità ogni defolazione dell'Angolo più percosso dello Stato, ha saputo ancora ritenere, e allontanare il castigo da quest'alma Città, coll'effersi fatto mediatore. del Popolo suo, e coll'avere, nell'eccitazione del pubblico lutto, obbligato, per dir così, anche il Cielo a pentirsi a vista del nostro pentimento. Così il Signore Iddio esaudisca le sue lagrime per cessazione ancora di que flagelli, che scuotono ogni parte dell'afflitta Cristianità. Ed a V.S. Illustris. faccio umilissima riverenza.

Roma li 2 Febbrajo 1704.

Devotifs. & Obbligatifs. Servitore . Lucantonio Chracas. CLE-

# ČLEMENS PP. XI.

#### AD FUTURAM REI MEMORIAM.

UM, ficut dilectus filius Joannes Franciscus Chracas librorum Impressor in Alma Urbe nostra commorans Nobis nuper exponi fecit, ipse quemdam librum, cui titulus: Racconto Istorico de Terremoti sentiti in Roma , e in parte dello Stato Ecclesiastico, e in altri luoghi la sera de' 14 di Gennajo, e la mattina de'a di Febbrajo dell' Anno 1703 Oc. Typis in eadem Urbe mandare intendat, vereatur autem, ne postquam inlucem prodierit, alii, qui ex alieno labore lucrum quærunt, librum hujusmodi in ipsius Joannis Francisci prajudicium iterum imprimi curent. Nos ejusdem Joannis Francisci indemnitati, ne ex impressione hujusmodi aliquod dispendium patiatur, providere, illumque specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis suspenfionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis censuris, & poenis à jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat confequen, harum ferie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis fuper hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Joanni Francisco, ut decennio proximo à primava libri prafati impresfione computando durante; dummodò tamen ille a dilecto filio Magistro Sacri Palatii Apostolici approbatus sir, nemo tam in Urbe præfata, quam in reliquo statu Ecclesiastico mediate, vel immediate Nobis subiecto librum prædictum sine speciali dicti Joannis Francisci, aut ab eo causam habentium licentia imprimere, aut ab alio, vel aliis impressum vendere, aut venalem habere, aut proponere possit, Apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus: Inhibentes proptereà utriusque sexus Christifidelibus, præsertim librorum Impressoribus, & Bibliopolis sub quingento-

rum Ducatorum auri de Camera, & amissionis librorum, & Typorum omnium pro una Camera nostra Apostolica, & pro alia eidem Joanni Francisco, & pro reliqua tertiis partibus accufatori, & Judici exequenti irremissibiliter applican.& eo ipfo absque ulla declaratione incurren. ponis, ne dicto decennio durante, librum præfatum, aut aliquam ejus partem tam in Urbe, quam in reliquo Statu Ecclesiastico præfatis, fine hujusmodi licentia imprimere, aut ab aliis impresfum vendere, seu venalem habere quoquomodo audeant, seu præsumant. Mandantes proptereà dilectis filis nostris, & Apostolica Sedis de latere Legatis, seu corum Vicelegatis, Prasidentibus, Gubernatoribus, Pratoribus, & aliis Justitia Ministris Provinciarum, Civitatum, Terrarum, & locorum Status nostri Ecclesiastici præfati, quatenus eidem Joanni Francisco, seu ab eo causam habentibus præfatis in præmissis efficacis defensionis prasidio assistentes, quandocumque ab eodem Joanne Francisco fuerint requisiti, pœnas præfatas contrà quoscumque inobedientes irremissibiliter exequantur. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quibusvis Statutis, & Consuetudinibus etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis; Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, caterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem , ut præsentium Transumptis , etiam in ipso libro impressis manu alicujus Notarii publici fubscriptis, & Sigillo personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorfus sides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel oftenfæ. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die xxxj. Martii MDCCIV. Pontificatus Nostri Anno quarto.

F. Oliverius.

### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiss Patr. Sac. Apostol. Palat. Magist.

> Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus Vicesg.

CASOLUBRIS CASOLUBRI CASOLUBRIS CASOLUBRI CASOLUBRIS CA

## IMPRIMATUR,

Fr. Paulinus Bernardinius Ord. Prædic. Sac. Palat. Apostol. Magist.





NCORACHE per molti passati esempi dovessimo bastantemente comprendere che quanto più Iddio con la sua misericordiosa sossetta a apertando da noi miserabili peccatori un vero pentimento de i nostri misstatti, tarda ad issogarci sopra la sua giussissima ira, tanto più dipoi, quando i peccati a tal son giunti, che soverchiano la sua gran miseri-

cordia, è acerbo il flagello, che o per gaftigarci, o per emendarci manda fopra di noi, i nondimeno, perchè più fi commuo vono gli animi dagli esempli delle cosa frescamente feguite, che delle più antiche, e a noi remote, non sarà infruttuoso con una breve relazione renere viva in quegli, che presenti l'hanno sentito, ficcome negli altri, che lontani l'hanno udito raccontare, la ricordanza del Terremoto, col quale chiamato a ragione da S. Gregorio esfetto d'ira divina, Iddio un pezzo prima esacerbato dalle nostre colpe, ha ultimamente afflitta una gran parte d'Italia, alcune Città, e Terre punendone col totale loro eccidio, ed altre con spaventosi crollamenti della terra, quasi con alte voci, che ricordassero agli Uomini, che egli ci era, richiamandone a pentienza, e tutte le rimanenti ammaestrandone coll'esempio delle sopraddette.

Α

La prima volta dunque, che il Signore con sì fatto avviso del Terremoto ci fischiò negli orecchi, che deposta la pesantissima soma de'peccati, ricorressimo umiliati al di lui Trono per il perdono, e con esso da dovero ci riconciliassimo, fu la mattina a ore 13 del giorno di San Luca, cioè del dì 18 di Ottobre dell'anno ora decorso, e questo primo Terremoto fu sentito anco in Roma, benchè da poche persone, per essere ivi stato leggerissimo, ma un poco più gagliardamente scosse una parte dell'Umbria, e particolarmente la Città di Spoleti, Norcia, ed altre Castella circonvicine, ne' quali luoghi seguitò a far tremare con frequenti, ma debolissime, e per così dire, innocenti scosse la terra. In tanto nel seguente Mese di Dicembre fopraggiunsero abbondantissime pioggie, accompagnate da continui scirocchi, che oltre l'intemperie della stagione priva del necessario freddo, da essi cagionata, strussero le nevi, delle quali erano ricoperti i vicini monti, onde dall'impeto di tante acque crebbero fuori di ogni fuo termine alcuni fiumi, e tra questi il Tevere, che sboccando nel corso di pochi giorni due volte furiosamente fuori, allagò alcune contrade di Roma, e le contigue campagne, preludio, oltre il danno non picciolo fatto allora a molte case,e a'terreni, di mali anche maggiori. E veramente seguitavano tuttavia nella maggior parte dell'Umbria continue scosse di Terremoti, e andavano queste più tosto crescendo, anzi che nò, onde per la loro frequenza senza portare verun danno, adivenuti in una certa. maniera familiari, non avevasene da' popoli quel timore, che fogliono per ordinario apportare seco, cosa che fu cagione di male assai maggiore, perchè assicuratasi la gente, all'improvviso poi la fera de 14 di Gennaio del corrente anno 1703 in giorno di Domenica a tempo nero, e piovoso sopravvenne a un'ora, e tre quarti in circa di notte un cotanto fiero, e terribile scuotimento di terra, che Norcia, Cascia, le Preci, e molti altri luoghi minori circonvicini ne restarono in un momento intieramente disfatti, e come poi si seppe, più che ottocento persone vi perirono. Fu ancora spaventosamente scossa la vicina Città

Città di Spoleti, nella quale benchè niuna persona morisse, tuttavia fu così grande lo shigottimento di ciascuno, che saltando fuori delle case, si posero tutti a fuggire chi in quà, e chi in là, domandando misericordia al Signore, e ricoverandosi insieme nei luoghi aperti,e spaziosi,dove credevansi più sicuri, così passarono tutta quella notte con grandissimo disagio per la pioggia, che cadeva dal cielo, e ritrovate la mattina quasi tutte le loro case intronate, molti de'cittadini,parte per il timore de' Terremoti, di cui ancora seguitavano a sentirsi continuate, benchè di gran lunga affai minori scosse, parte per non afficurarsi più delle loro abitazioni molto danneggiate, si condussero a dormire ne'luoghi scoperti sotto tende, e baracche in fretta alzate . Nell'istesso tempo si fece eziandio sentire in altre Città, e luoghi, e particolarmente in questa medesima. Città di Roma, doue tremò, o come veramente fu, ondeggiò la terra, movendosi per lo spazio di un miserere da mezzo giorno a tramontana si spaventevolmente, e con tanto impeto, che da se stesse suonarono in alcune Torri le campane, ancorachè grandi, onde tutti fortemente ne restarono sbigottiti, es moltissimi, abbandonate le proprie case, niente curando l'ingiuri e della pioggia, furiofamente corfero nelle piazze, e inaltri luoghi ampi, e scoperti,e incontinente aprironsi quasi tutte le Chiese principali di Roma, delle quali la prima fu quella di S. Maria d'Araceli, ove il P.Fra Costanzo di Roma, già Difinitore, e ora Guardiano, e insieme tutti que' buoni Padri subito ricorfero al patrocinio della Beatifsima Vergine, aprendo il tabernacolo, dov'è l'Immagine di lei dipinta da S. Luca, per molti prodigi celebratissima, e esposero altresì alla pubblica venerazione la Santissima Eucaristia, e insiememente suonandosi sì a detta, come all'altre Chiese le campane, per eccitare ciascuno a domandare supplichevolmente perdono, e misericordia al Signore, fu sì grande la folla del popolo concorsovi, che tosto tutte si empierono, chiedendo ivi ciascuno di vero cuore il perdono delle sue colpe, e sgravandosene per mezzo delle sagre confessioni, che con straordinaria

naria carità, e con non minore confolazione dell'afflitto popolo si udirono in tutta quella notte da molti Sacerdoti sì se-

colari, come regolari.

Il nostro Santo Pastore, e amoroso Padre CLEMENTE XI.; che stava nel Palazzo Apostolico del Vaticano, appena sentà questo spaventoso scuotimento, che buttatosi subitamente in ginocchioni a terra, quale nuovo Mosè procurò con ferventiffime preghiere porte per il suo Popolo a Dio di disarmarli la destra de fulmini, co' quali minacciava di gastigarci, e la mattina seguente a dodici ore calato nella Basilica di S. Pietro, ivi con fomma divozione, e con vifcere di amore per il fuo gregge celebrò all'Altare della Confessione de'Santi Apostoli Pietro, e Paolo, Protettori di Roma la Santa Messa, e dopo quella con abbondante copia di lagrime celebrata, fece cantare da Monfignor de Sanctis suo Caudatario le Litanie della Beatissima Vergine, e l'orazione - Ante uculos tuos - supplicando con tali divote preghiere i Santi Apostoli a non iscordarsi di quel patrocinio da medefimi già promesso a questa loro Città, particolarmente in sì fatte bisogne, e andato poscia in Concistoro, il quale era stato il giorno antecedente per altri affari intimato, in principio del medefimo con un eloquente, pio, e veramente Apostolico discorso fatto al Sagro Collegio dimostro, doversi con una vera penitenza procurare di placare l'Akissimo. e conciliarsi con l'orazioni, co' digiuni, con le limosine, e conaltre opere di pietà la di lui misericordia, promettendo, perchè tali cole con più fervore, e con maggior frutto si facessero, di liberalmente aprire i tesori delle Sagre Indulgenze: E per dare allora principio a sì fatte orazioni, invitando i Cardinali lì presenti ad andare incontinente seco nella suddetta Basilica di S. Pietro, per unitamente orare al Sepolcro de mentovati Santi Apostoli, rilasciò a tutti que', che dietro ad esso sossero andati a porgere congiuntamente le loro preghiere a Dio, trenta anni, e altrettante quarantene delle pene a essi ingiunte: E in ultimo ammonendo i medefimi Cardinali a porsi avanti gli occhi la loro persona, e la dignità, che sostenevano nella Chie-

fa di

fa di Dio, sfortogli a porfi colle loro continue orazioni di mezzo per raddolcire lo fdegno del Signore provocato dalle fecleratezze degli Uomini. Il diforfo è il feguente, posto qui distefamente per confolazione di tutti, poichè oltre la maraviglia, che sia stato fatto all'improvviso, può anche seruire a ogni sorte di persone di ammaestramento, e stimolo diciò, che sar si dee in tutte le nostre tribolazioni, ed angustie.

TENERABILES FRATRES. Praterita nottes ut probe nostis, dedit Dominus metuentibus se significationem, ut fugiant à facie arcus. Commovit terram, & conturbavit cam: Sanavit contritiones eius, quia commota est: Iratus eft , & misertus est nobis . Sunt bec profecto miserentis Dei monita, qui oftendit populo suo dura, ut potaret nos vino compunctionis. Sunt Patris amantissimi voces, quas nos, utt filios obsequentissimos auscultare convenit, ne alias inter tot, quibus circumdamur, obstrepentium malorum pericula mifere indormientes, exprobrari nobis audiamus propheticum illud -- percussifii eos, & non doluerunt, attrivisti eos, & renuerunt accipere disciplinam - Fecerunt pescata nostra, ut in ea propemodum luctuofa tempora incidisse videamur, de quibus Salvator pradixit -- Surget gens contrà gentem, & Regnum adversus Regnum, & erunt terremotus per loca - Quod tamen Christi Domini verbis utentes non fine lachrymis dicimus, bac omnia initia sunt dolorum. Adeamus igitur nulla interposita mora ad thronum gratia, & deposito per veram panitentiam peccatorum pondere, obsecrationibus , jejuniis , eleemosynis , alijsque. pietatis operibus divinam nobis misericordiam conciliemus, & Domino, cujus dies propè est, corda nostra praparemus. Hac autem, ut ferventiori charitate, uberiorique fructu fiant , celestium munerum Thefauros, quorum dispensationem nobis credidit Altisimus , quantò citiùs proferre , & liberali manu erogare non omittemus . Interim is omnibus , qui mox Dee dante , ad gloriofum, & nunquam desiturum Beatorum Apostolorum Urbis nostra Patronorum Sepulchrum nobiscum accedent, ac nostris opportunam necessicesistatibus opem, quam nos privato nostro Sacriscio ibidem bac ipsa die bumiliter invocavimus, coniunciis precibus implorabunt, triginta annos, & totidem quadragenas de injunctis eis, aut aliàs quomodolibet debitis pamitentigi in forma Ecclessa consucta relaxamus. Agite ergò Venerabiles Fratres, quippè qui statuti estis Cussodes super muros Hierusalem, noctu, atque interdiu clamate, ac iram Domini flagitiis bominum provocatam placare contendite. Exinamite calicem furoris, ac ruima: Calicem doloris, & tribulationis. Arripite thuribulum, boc est preces Sanctorum, & medii interignem, & arsunum Populum consostite. Ponite ob ocumedii interignem, & arsunum Populum consostite Ponite ob ocumedii interignem, & arsunum Populum quam substinesis, Sacram, & Christi Sanguine rubentem purpuram, quam induistite. Sint pedes vestri, pedes evangelizantium pacem, ut ità contentat tranquillitatem.

Fornito questo ragionamento dal Papa, i Cardinali tutti ivi presenti seccro tosto comparire ne' loro volti, e ne' loro gesti manisesti segni di commendazione, non meno per la sagra eloquenza, di cui era adornato il discosso, che per la Pastorale, sollecitudine in quello dimostrata; E però terminati gli altri negozi, che restavano anco a sare in Concistoro, il Papa senza dimora insieme co' Cardinali calò processionalmente nella. Bassilica di S. Pietro accompagnato da molti Prelati, e da numeroso popolo, e quivi, mentre egli di nuovo con calde orazioni procurava di placare l'Alrissimo a gran ragione si esquato con esale di circostanti si orava, mostraronsi dai Canonici il Sagrosanto Legno della Croce, il prezioso ferro della Lancia, e il Volto Santo.

Il giorno appresso, secondo la promessa fattane in Concistoro, aperse i tesori delle Sagre Indulgenze, pubblicandone una
plenaria per il dì 18. del mese, festività della Cattedra Romana del glorioso Apostolo S. Pietro, e nella notificazione di
questa indulgenza si videro così bene accoppiati salutari avvertimenti al suo popolo, e sentimenti di tenerezza verso il

medesimo, che mancamento sarebbe il non riferirla, ed è la seguente.

A continua vigilanza, e paterna sollecitudine di N. S.ben conoscendo, ed egualmente deplorando le gravi calamità, che per tante parti affliggono il Christianesimo ne' presenti tempi, che con molta ragione pare, che possano chiamarsi quelli di tribolazione, minacciati da Dio agli uomini per vendetta dell'offese, che riceve la sua infinita bontà dall'ingratitudini de' peccatori, non ba lasciato in più , e diverse occasioni di esortare i Fedeli a procurare con opere di Cristiana pietà, e di vera penitenza di placare l'Altissimo; Ma considerando con suo sommo, e vivissimo dolore, ebe la Maestà Divina vie più simostra sdegnata verso il suo popolo , e ne ha anco dato avviso speciale a quest' Alma Città con replicate inondazioni del Tevere, con l'intemperie continuata della stagione, e ulsimamente con gravi scosse di Terremoto, che si sentirono con molto spavento la notte de' 14. del corrente mese ; quali cose tutte possono essere infelici preludi di molto maggiori gastighi, quando non cessino i peccati, che sono la vera cagione di tanti mali; Quindi è, che la Santità Sua accrescendo sempre più i suoi clamori,acciò gli Fedeli si risolvano a ricociliarsi da dovero con Dio, ed a fare frutti degni di penitenza, e specialmente esortandogli a ricorrere in sì gravi necessità al potente patrocinio del Principe degli Apostoli S. Pietro Protettore di questa Città , come ha fatto la Santità Sua medesima, che nel giorno di ieri, dopo baver celebrato la mattina afsai per tempo il Santo Sagrificio nella Bafilica. Vaticana, all'Altare della Confessione dell'istesso Principe degli Apostoli, e dopo haver fatta una somigliante esortazione in Concistoro al Sagro Collegio si conferì di nuovo personalmente coll'istesso S. Collegio nella medesima Basilica per implorare ne' presenti urgentissimi bisogni un sì valido, ed opportuno ajuto; Concede a tal effetto Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati a quei fedeli dell'uno, e dell'altro fesso, che dopo haver digiunato nel giorno di Mercoledì prossimo 17 del corrente, veramente pentiti, confessati, e comunicati in qualsivoglia Chiesa visiteranno divotadivotamente la detta Bafilica di S. Pietro da i primi Vespri sino al tramontar del Sole del giorno 18 del corrente, dedicato alla Cattedra Romana del suddetto glorioso Santo, ed ivi pregberanto S. D. M. che per sua misericordia si degni perdonare a i peccatori, e liberargli da gassighi, che giussamente meriterebbero per le loro celpe, con indrizzare le loro orazioni secondo la mente di S.B. e con recitare a tal esfetto le preci solite recitars sin quel santo luogo, che cominciano: Ante oculos tuos Domine &c. o in vece di quella, dicci Pater nosser, edicci Ave Maria a loro arbitrio.

Questa medestma Indulgenza conseguiranno le Monache, Oblate, Zittelle, ed aitre Donne Setolari dimoranti colle debite licenze ne' Monasterj, Conservatorj, o in altri simili luoghi pij approvati, come anche tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro sessione nuti nelle carceri, purchè veramente pentiti, consessati, e comunicati vistino divotamente la loro Chiesa, Oratorio, o Cappella respettivamente, ed adempiano le altre opere preseriete come, sobra,

Jopre

Si esorta però cias cheduno de Fedeli a non trascurare l'acquisa di ti gran tesoro, e ad unire le proprie preghiere al sommo selo di Sua Beatitudine, non meno per salute dell'anime proprie, che per benessico della Cristianità, e singularmente di questa Cistà di Roma. Dato dal Palazzo della nostra salita residenza questo dì 16. Gennaio 1703.

G. Card. Vicario .

Nel di istesso N.S. volendo anco col suo esempio avvisare a tutti, essere questo tempo veramente di penitenza, si portò a vistara la Bassilica di S. Giovanni in Laterano, incontrando per istrada vicino a S.Pietro i Padri Minori Osservanti di Araceli, che fra i Regolari i primi di tutti andarono con umile, e divota Processione ad orare alla Sagra Tomba de glorios sono solo solo sono con con cello seciocche intercedessero misericordia da Dio, siccome nello stesso gono andarono processionalmente alla visita di S. Maria Maggiore i Monaci della Congreg. di Monte Vergia per implorare il potentissimo patrocinio di Maria Santisi-

ma, venerandone ivi l'Immagine dipinta dall'Evagelista S.Luca: E parimente con dimostrazione di singolare penitenza la prima di tutte le Confraternite vi si portò il medesimo giorno quella del Santissimo Viatico in San Bartolomeo all' Iso. la, molti fratelli della quale andaronvi a piedi del tutto scalzi.

Frattanto giunto il Papa in detta Basilica di S. Giovanni, dopo ivi fatta fervorosa orazione, con inesplicabile tenerezza di tutti salì col seguito di molti Cardinali, e Prelati in ginocchioni, e a testa nuda la Scala Santa, baciando, ed insieme con devote lagrime bagnando ogni grado di detta Scala : Avvenne però, che mentre andava verso la sopraddetta Basilica, si sentì sulle ventunora, e mezzo in circa un'altra scossa di terremoto, che sarebbesi potuta dire assai grande, se non fosse stata preceduta dall'altra molto maggiore della sera de' quattordici, tuttavia impresse questo nuovo scuotimento altresì nuovo spavento nel popolo, il quale perciò riconoscendo sempre maggiore il bisogno di riconciliarsi con Dio,ne'primi Vespri del seguente giorno de' 17, in cui cominciava la suddetta Indulgenza, concorfe con gran folla, e con molta divozione alla visita della Basilica Vaticana, per guadagnare il tesoro dell'Indulgenza, e per impetrare la protezione dell'Apostolo S. Pietro, effendo talora dalla gran calca restate anco impedite amendue l'imboccature di Ponte S. Angelo, e somigliante numeroso concorso continuò eziandio l'altro dì 18 del mese: E non folamente andò a si fatta visita ciascuno da per se, ma con divotissime processioni la visitarono quasi tutti gli Ordini Regolari , e Confraternite di Roma .

Assiste questo istesso giorno N.S. in San Pietro alla Cappella Papale, solita celebrarvisi in questa solennità, e nel calare , e nel trattenervisi , ch'ei fece , fu dal popolo , che ivi fi trovava, con grande allegrezza veduto il fuo buon Pastore, quafiche da effo, vero mediatore tra Dio, e gli uomini sperasse il soccorso ad ogni suo travaglio, e con alte strida di acclamazioni, e di preghiere al medesimo fatte, mostrarono tutti affai chiaramente, avere eglino ogni fiducia in quello, come in faldo feudo riposta. Nè

Nè vana riuscì la loro co nsidenza, poiche incessantemento vegliando il Papa sopra la salute de suoi sudditi, il di seguente, 19 del mese, sece pub b licare dal Signor Cardinale Vicario un'altra Indulgenza plen a ria in sorma di Giubbileo, ed insieme ordinò, che ogni sera u un'ora, e mezzo di notte, circa la qual'ora erasi sentita la prima scossa di terremoto, si suonasse da ciascheduna Chiesa la Campana maggiore, al qual suono si dovessero fare orazioni a Dio: E in sine istituì una generale missione da farsi in alcune delle più cospicue Chiese di Roma, come chiaramente com prendesi dall'istessa notificazione, che segue.

A pietà, e frequenza, con cui il Popolo di quest' Alma Città Pietro, a vifitare la Bafilica del medesimo Principe degli Aposteli per ivi implorare il di lui valido patrocinio nelle prefenti urgensissime necessità, ed insieme acquistare l'Indulgenza plenaria a sal'effetto conceduta dalla Santità di N. S., ficcome ba recato non poco conforto all'animo Pontificio gravemente addolorato per le calamità del suo Gregge , così ba dato al paterno zelo della Santità Sua un particolare, e forte impulso ad aprir di nuovo l'erario de Tesori Spirituali della Chiesa, e a più largamente distribuirgli, affinche quei Fedeli, che in occasione della sopraddetta Indulgenza st sono veramente riconciliati con Dio, possano maggiormente fabilirfi nella fua fanta grazia con la frequenza de Sacramenti , e con l'efercizio d'altre opere di pietà Christiana; quelli poi all' incontro, che per avventura fusero stati renitenti, e sordi alla. prima chiamata, eccitati da questo nuovo invito possano finalmense ridurfi a una vera, e fincera penitenza, quale fola è quella, che col fanto olocausto de' cuori contriti, ed umiliati può placare lo Ideano del Signore giustamente adirato contro de' peccatori .

Col tenore per tante della prefente Notificazione da Noi pubblicata in virtù dell'Oracolo della fua viva voce, concede S. B. Indulgenza plenaria in forma di Giubbileo, e remifisione di tutti i peccati a tutti i Fedeli dell'uno, e dell' altro sesso, con visiteram-

no una delle tre Bastliche di San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, e S. Maria Maggiore almeno una volta in quella Settimana, che si eleggeranno per pigliare la presente Indulgenza in forma di Giubbileo, che durerà per lo spazio di due settimane, da cominciare la prima il giorno di Domenica 21 del corrente mese di Gennaio, terza dopo l'Episania, e ivi divotamente pregheranno Iddio per le necessità sopraddette, per l'estirpazione dell' Erefie , pace , e concordia de Principi Christiani , efaltazione di S. Madre Chiefa, e secondo la pia intenzione di S. B., e nella. quarta, e festa feria, e nel Sabato di una delle predette Settimane digiuneranno , e confessati i suoi peccati in qualche giorno dentro la fettimana, o pure nella Domenica immediatamente feguente, riverentemente prenderanno in qualunque Chiefa a loro arbitrio il Santifsimo Sagramento dell'Eucaristia, dando a poveri qualche limofina, fecondo che a ciascheduno suggerirà la propria divozione.

Con facoltà di eleggers un Consessore Prete Secolare, o Regolare, approvato parimente da Noi, dal quale possano escre a sociali per questa volta nel foro della cossenza si damente da ogni sentenza a di scomunica, o sossenza eleggers el esceptassiche sentenza, censure da Canoni, o da Giudici per qualsvoglia causa fulminate, da tutti speccasi, eccessor, e aditti, quanto si sano gravi; ved enormi, anche da reservati agli Ordinari de' luoghi, al Sommo Pontesce, e alla Sede reposore canche nella Bolla solita leggers nel giarno della Cena del Signore, o di altri Rimmai Pangse Propessioni. Ein oltre, che possano commutargli qualsfuoglia voto (eccetto quello di Religione, e Castità) in altre opere salutevoli; con imporre a ciascuno di essenti sutti i sopraddetti cassi una penitenza sa-

lutare, e ad arbitrio de' medesimi Confessori.

Per la presente però non intende Sua Santità di dispensare, a dar facoltà di dispensare, o abilitare, e restituire nel pristino stato, anche nel For della coscienza, sopra qualunque irregolarità pubblica, o occulta, nota, disetto, incapacità, o inabilità in qualstruglia modo contratta.

Ne meno vuole, che le presenti possano, o debbano in modo alca-

no suffragare a coloro, i quali dalla Santità Sua, o dalla Sede.

Apostolica, o da qualche Prelato, o Giudice Ecclesissico saranno
stati scomunicati, sospess, interdetti, o altrimente dichiarati
di ester caduti nelle sentenze, e censure, o pubblicamente denunciati, se fra il termine delle dette due settimane non haveranno sudissatu, e concordato con le parti.

Che rispetto alle Monache, e Oblate, e Zistelle essenti nella. Clausura, e a i Regolari chiuse in perpetua clausura, e a tutti gli altri impediti da infermità corporale, o da qualunque altro impedimento ritenuti, che non potrannole cose di sopra espresse, o alcuna di esse especia, possi un Confessor degli approvati da Noi commutarle in altro profision tempo, ed imporgli quelle cose, che i Penitenti potranno fare, avvertendo che le Monache, e Oblate dette di sopra, non averanno altra licenza d'eleggere Consessor especiale promiso, che sutte o rainari, che si daranno da Noi in comune a tutte.

Affinche poi , durante il tempo della suddetta Indulge nza , resti maggiormente eccitato il Popolo a far ricorso alla Divina Misericordia, ordina la Santità Sua, che in tutte le Chiese di Roma tanto Patriarcali, quanto Collegiate, e Parrocchiali, e in ogni altra Chiefa de' Secolari, e Regolari dell'uno, e dell'altro sesso ogni sera a un'ora, e mezzo di notte si suoni la Campana maggiore per lo spazio di un'uttavo di ora, incominciando dal giorno di Sabato 20 del corrente mese sino alla Domenica della Settuagesima inclusive, come fu praticato con pubblica edificazione nel prossimo passato Avventose percio, come allora fece, anche presentemente la Santità Sua concede per ogni giorno sette anni, e altrettante quarantene d'Indulgenza a tutti i Fedeli Cristiani dell'uno, e dell'altro sesso, che durante detto suono di Campana inginoschioni , o altrimente come potranno , diranno cinque Pater noster , e cinque Aue Maria, pregando il Signore per i presenti gravisimi bi sogni , e secondo la pia mente di S. B.

Notifichiamo inoltre che per meglio disporre i Fedeli all'acquisto di questi spirituali Tesori, e perchè i medesimi siano opportunamente instruiti di quelche conviene loro di sare per preservarsi da quei flagelli, che Iddio ci minaccia, d'ordine espresso della Santità Sua abbiamo instituita una generale Missione da farsi nell' infrascritte Chiese, situate in varj Rioni di questa Città, e da incominciarsi, come sopra, dal giorno di Sabato 20 del corrente fino alla Domenica della Settuagefima inclusive, affinche ciascheduno intervenendo in quella di dette Chiese, che gli sarà più comoda, possa ivi assistere alle prediche, esortazioni, e altri pij esercizi, che vi si faranno ogni giorno da' Religiosi a tal'effetto deputati, tanto la mattina, quanto la sera, e che sempre si douranno terminare non più tardi dell' Aue Maria, con la benedizione del Venerabile.

Esortiamo però tutti a non trascurare di appresittarsi di questi modi , che ci somministra l'Apostolico zelo della Santità Sua , per facilitarci l'acquisto di questo Santo Giubbileo, e in oltre a procurare di far conoscere anco nell'azioni esterne, che questo è tempo di penitenza, particolarmente col comparire nelle Chiese, e specialmente alla Sacra Mensa, con la dovuta umiltà, e modestia, e senz'alcuna sorte di vanità, alle quali è necessario anco per sempre dare il bando, se vogliamo veramente placare l'ira di Dio. Si sforzino per tanto tutti di dare buon'esempio , acciò sia glorisicato l'Altissimo in ogni loro azione, ed insieme si conseguisca quel frutto , che tanto si desidera . Dato in Roma dalla nostra folita. Residenza questo di 19. Gennaio 1703.

Chiefe, nelle quali fi faranno l'efortazioni , e altri pij efercizi da' Religiosi deputati.

Il Gesù .

S. Lorenzo in Damaso .

S. Maria Sopra Minerva .

S. Agostino .

S. Spirito in Saffia .

S. Gio: de' Fiorentini .

S. Francesco a Ripa .

G. Card. Vicario .

S. Andrea della Valle.

SS. Trinità de' Pellegrini .

S. Maria della Consolazione. S. Maria in Traffevere .

S. Carlo al Corfe .

S. Maria de' Monti .

14

Con universale consolazione del popolo furono ricevute cotanto fante, e profittevoli ordinazioni della Santità di N. S. il quale con indefessa follicitudine studiando di renderle quanto più far si poresse, giovevoli, fece, che il Signor Cardinale Carpegna, fuo Vicario conducesse avanti di esso tutti i Religiofi, destinati a fare questi fanti efercizi, i quali erano sopra quaranta, e a quegli con un ferio discorso fece palese, avergli fatti chiamare, non per vopo, che vi fosse di aggiungere al di loro zelo stimolo veruno, o d'insegnargli la maniera di utilmente amministrare la divina parola, ma perchè vedendo egli Roma travagliata da gravissimo male, faceva in quella. guisa appunto, che per la buona cura degli ammalati si fuol fare, cioè chiamava a consulta medici sperimentati per applicare tali rimedi, co' quali fi potesse maggior fidanza avere di rifanare l'inferma Città. La di lei malattia sapersi da ognuno, essere le replicate inondazioni del Tevere, la strava gante intemperie della stagione, e lo senotimento di orribili terremoti: Ma, ficcome era a tutti manifesta la qualità di male cotanto grave, così eziandio non meno effere nota la cagione del medesimo, e questa effere lo sdegno di Dio irritato dallo strabocchevole, e ormai non più for portabile numero di tante scelleraggini, onde pareva quasi giunto quel giorno d'ira del di lui furore, del quale aveyaci già molto prima avvifato per bocca del Profeta Ifaia in quelle parole - Super boc Calum turbaho, o movebitur terra de loco suo propter indignationem Domini exercituum, & propter diem ira furoris eius - Doversi per tanto da essi, come da savi medici, porre ogn' industria di troncare la radice al male, con estirpare ad ogni loro potere l'occasioni del peccato. Per notizie, che egli, come Pastore aveva della sua greggia, sapere, che cinque erano le sorgenti più pestifere de i molti misfatti, che si commettevano, cioè poca riverenza alle Chiese, minore osservanza, e fantificazione delle Feste, abbominevole negligenza de' padri in educare i figliuoli, e a Dio non piacesse, talora anco il pessimo esempio de' medesimi , dal quale tostamente i figliuoli apprenapprendevano a precipitarsi ne' vizi, libertà delle conversazioni da qualche tempo troppo accresciuta, e finalmente smoderatezza delle donne nelle pompe, e negli ornamenti indecenti. Ragionando più particolarmente sopra ciascheduno di questi punti, ne dimostrò loro l'importanza, e la gravità, e di quanti altri mali fossero pur troppo rea cagione. Appresso foggiunse, che anco il rimedio istesso lasciatoci da Gesù Cristo per mondare l'anima dalle colpe nel santo Sagramento della Penitenza, per esfere il più delle volte malamente usato, e per farsi ora per uno, ora per altro difetto molte confessioni invalide, in vece di recar salute, faceva nuova piaga. Perlochè strettamente incaricògli d'inculcare sopra questi particolari, e di bene ammaestrare i Fedeli della maniera di fruttuosamente valersi di questo sì necessario Sagramento, e anco di esortargli a riandare tutta la vita passata, e a ben farne la confessione generale. Tale in sostanza fu il parlare del Papa a gran prò di noi tutti colla solita sua efficace sacondia più distesamente fatto a' Missionari predetti, i quali con questa vigilantissima, e amorosa direzione loro data cominciarono Sabato, di ventesimo del mese di Gennaio dopo desinare, le sopraddette sacre Missioni, le quali nelle Chiese del Gesù, di S. Maria fopra Minerva, di S. Agostino, di S. Francesco a Ripa, e di S. Andrea della Valle sono state fatte da' Religiosi, che ivi stanno, che sono i Gesuiti, i Domenicani, gli Agostiniani, i Riformati di S. Francesco, e i Teatini.

Nella Chiefa dunque del Gesù la fanta Missione è stata fatta dal Padre Domenico Balestra Operario in quella Casa, e di in questo Apostolico ministero è stato continuamente ajutato da molti altri Padri della Compagnia, che nel predicare la parola di Dio, e nel fare altri samigliari discorsi hanno cagionato indicibile frutto spirituale, commovendo talmente alcune state i cuori degli Uditori in gran numero ivi concossi, non folamente del volgo, ma eziandio Cavalieri, Principi, e Prelati, che non hanno pocuto contenessi di domandare ad alta

voce misericordia al Signore, e di prometterli con fermo proposito una vera penicenza. E questi Padri, che si sono cotanto fruttuofamente affaticati nelle prediche, sono stati il Padre Diego Calcagni Rettore del Collegio Scozzese, il Padre Domenico Bernardini Vicepreposito della Casa del Gesìt, il Padre Domenico Sardi Rettore del Collegio di Pistoia, che trovavasi di passaggio in Roma, per andare a predicare a Napoli, il Padre Antonio Baldigiani, Lettore della Mattematica in Collegio Romano, e il Padre Scipione Costanzo, che ancora sta nel Noviziato, per apparecchiarsi al sagro ministerio della Predica, siccome nel fare i discorsi famigliari, o vero il Catechismo, o sia ammaestramento sopra le cose più necessarie, e particolarmente sopra il modo di far bene la Confessione, si sono lodevolmente esercitati il detto P. Balestra, il mentovato P. Baldigiani, il P. Giacomo Filippo Merlini, Lettore di Metafifica nel Collegio Romano, e il P. Baldassare Francolini Penitenziere a S. Pietro .

Nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva con sommo applauso, e non inferiore profitto de' Fedeli, oltre il Predicatore solito del Rosario, si sono uditi seminare la parola di Dio il P. Maestro Fra Giacinto Maria Nolfi Arignano, e il Padre F. Gioseppe Fazi di Civitavecchia, Predicatore generale dell'Ordine, ed esercitatissimo nelle Missioni, i quali due Padri essendo ospiti nel Convento della Minerva, furono dal P.Maeftro Fra Filippo Grillotti Priore deputati insieme con altri ad impiegarsi in questa Apostolica funzione. Grande è stata in essi l'energia del dire, e maravigliosa l'efficacia nel muovere gli affetti, e nell'intenerire i cuori anco più duri, onde il Popolo, che oltre ogni credere numerofamente concorreva a udirgli,pieno di dolore fortemente piangeva, e con gran singhiozzi i suoi peccati, perlochè adivennero amendue questi Padri così grati, che il P. Priore su pregato da riguardevoli personaggi a noncambiargli, in che egli veggendo questo universale soddiffacimento, compiacque loro. La spiegazione del Catechismo fu commessa al P. Maestro Fra Rasfaelle Maria Filamondo, primo Bibliotecario della famosa Libreria Casanattense, in che ha egli così bene adempiuro il carico predetto, e con si fatta comune approvazione, che la Santità di N. S. lo ha dipoi assinto a fare simile spiegazione nel Palazzo Apostolico alla sua famiglia.

I Padri Maestri Fra Paolo Mariani da Santa Fiora, Fra Niccola Cari da Narni, Fra Girolamo Ceppi, e Fra Olimpiade Tendi con infinito concorso di Popolo, e con frutto dell'anime hanno predicato, e fatto il Carechismo nella Chiesa di S. Agostino, mentre frattanto da molti altri Religiosi diquell'Ordine si sentivano le Cosessioni, con un gran numero di gente vi si sono fatte con una generale ricerca della vita passata.

Nella Chiefa di S. Francesco a Ripa, il P. F. Giuseppe Anc. di Roma sece la mattina la spiegazione del Catechismo, fatica di grandissimo prositto per molte persone, che ivi stanno vicine. ssecome dopo desinare vi si spiegaua prima la Dottrina dal P. Fra Benedetto da Roma, o dal P. Fra Angelo Varese, e e benchè sia Chiesa così remota, e posta in un'estremità di Roma, nondimeno vi è sempre stato gran concorso, e vi sono ancora andati diversi signori Cardinali, e specialmente più volte gli Eminentissimi Negroni, e Costaguti.

In S. Andrea della Valle con concorfo vguale ad ogni altro, e con non minore gioyamento si sono uditi predicare i Padri D. Angelo Capece, e D. Francesco Maria Muscettola, e spiegare il Catechismo il P. D. Felice Gaetano Sala.

Furono altresi destinati i Gestiti a fare la Missione nelle Bafiliche di S. Lorenzo in Damaso, e di Santa Matia in Trastevere, e nella prima si è con gran fervore affaticato il P. Pier Maria Bolgi Operario nella Casa Prosessa, il quale o predicando, ralora anco più volte il giorno, o spiegando la Dottrina Cristiana, singolarmente alle fanciulle di prima Comunione, o proponendo le meditazioni degli esercizi spirituali di S. Ignazio, o ascoltando le Consessioni, fra le quali ne ha con molta carità ndire più di dugento delle generali, ha con tante tante fatiche di buona voglia patite fatta abbondante, e frurtuofa raccolta, ajutato alcuna volta nel dichiarare la Dottrina dal Curato di detta Chiefa, e nelle Prediche dal nominato P. Costanzo, dal quale eziandio, e dal Padre Gio: Battista, Spinola Rettore del Seminario Romano è stato ivi spiegato il Carechismo.

Nell'altra Basilica di Santa Maria in Trassevere ha molto operato il P. Antonio Tomafini, uomo, che all'innocenza, e alla dolcezza de' costumi ha congiunto un'ardentissimo zelo della conversione de' peccatori, dimostrato nell' esercizio, che per quafi quaranta anni, e per lo più in Toscana ha fatto delle Missioni, delle quali può dirsi gran Maestro, ed essendo egli pochi giorni avanti partito per Siena, fu di ordine di N-S. portato dal Sig. Cardinale Vicario, mandatogli dietro da Superiori della Compagnia per farlo ritornare, ed in vero maravigliosa cosa è stata l'avere egli nell'estrema vecchiezza sofferte così gran fatiche, fenza prendere in tutto il giorno quali verun ristoro col cibo, ancorachè non rifinasse mai o di predicare, o di fare l'istruzioni, o i famigliari sermoni, o di ascoltare le Confessioni, avendo una sola volta in luogo di lui, che si era affiocato, supplito il P. Antonio Baldinucci Missionario in Frascati, che trovavasi per avventura in Roma:onde straordinario èstato il concorso, che ha avvto, quantunque la Basilica predetta di S. Maria fia posta in una parte scomoda della Città, e non fazia la gente di averlo udito nelle Miffioni, lo ha defiderato anco Predicatore nella vicina Quarefima, fatica, che egli ha volentieri abbracciara con univerfale contento del popolo.

I Padri Pij Operarj di Santa Balbina hanno molto fruttuofamente fatta la Miffione nella Chiefa di S. Spirito in Saffia 7 ove nelle Prediche fi fono affai fegnalari il P. D. Domenico Longobardi Rettore di Santa Balbina 7 e Procuratore generale della fua Congregazione, e il P. D. Felice Longobardi : nel Catechifmo fi è adoperato il P. D. Vincenzo Ceccapelli 7 ficcome nell'infegnare la Dottrina Criftiana 2 i fanciulli il P. Don Tommaso Sergio: avendo eziandio fatta la Miffione notturna, come tra poco si dirà?

Nella Chiefa di S. Giovanni de' Fiorentini sono stati impiegati a predicare due Preti secolari, cioè per la mattina l'Abate Carbonara Genovese, poco dopo da N. S. premiato coll'
Arciprerato di Santa Maria della Roronda, e per la sera l'Abate Sanselice, Canonico della Metropolitana di Napoli, edin vero amendue con gran concorso di Uditori, e con non minore profitto spirituale. Si sono quivi ancora molto fruttuofamente adoperati in fare il Catechismo, e la Dottrina Cristiana, oltre il Parrocchiano della Chiefa di S. Giovanni, parimente due Preti secolari, cioè D. Gennaro Sibilia, e D. Antonio Ruggiero, di li a poco fatto dal Papa Vescovo di Veste,
e D. Angelo Moscarella, che affisteva al Rosario.

La Trinità de Pellegrini ha avuti per utilifimi miniftri di questa santa opera i Chierici Regolari di S. Paolo Decossato, detti Barnabiti, e sì per le prediche, come per il catechisimo sono stati occupati D. Girolamo Mazzana, D. Tommaso Rovere, D. Bartolomeo Bargellini, D. Pio Sorangene, e D.

Gio: Michele Teroni .

Da i Padri Domenicani dell'Offervanza di Lombardia fi fono predicate le Missioni nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, la mattina per tempo, e a primo giorno dal P. Fra Giuseppe Maria Mazzani, e a mattina alta, e il giorno dal P. Fra Dionisio Simone Albici, i quali Padri hanno ancora spiegato a vicenda il Catechismo, mentre altri de' medesimi Religiosi fino al numero di dodici stavano impiegati all'istruzione delle zittelle, e de'fanciulli, e altri indefessamente assistevano al Confessionario. E perchè alli 28.del mese di Gennaio si fece l'esposizione corrente del Santissimo in detta Chiesa, però in que' tre giorni tutti questi santi esercizi furono fatti nella vicina Chiefa di S. Omobono dell'Uniuersità de' Sartori, la quale riuscendo angusta alla moltitudine grande de' Fedeli, furono altresì nel medefimo rempo fatti nella Chiefa non molto lontana della Madonna delle Grazie, e nel salone dello Spedale della Consolazione.

In

In S. Carlo al Corso esercitaronsi i Padri della Missione di Monte Citorio, particolare Istituto de' quali è il continuamente impiegarsi in questa sì santa, ed vtile opera, onde impossibile si rende il raccontare il gran frutto, che hanno eglino ivi fatto. La mattina di buonissima ora dal P. Niccolò Castelli si facevano per comodo degli artigiani, e di altra povera. gente sermoni più familiari sopra i divini comandamenti, e fopra gli obblighi del Cristiano. Avanti pranzo si predicava dal P. Giovanni Anselmi, e dopo pranzo, fattasi prima la spiegazione del catechismo dal P. Pellegrino de' Negri, la predica si faceva dal P. Lazzero Maria Figari Superiore della Cafa di Monte Citorio. Otto altri Sacerdoti poi della Congregazione predetta della Missione assistevano alle Confesfioni, che quasi tutte erano generali, con gran contento di quegli, che ad essi ricorrevano, di che manifesto segno n'era l'universale compunzione, accompagnata da vivi desideri di riconciliarfi con Dio.

Nella Chiefa della Madonna de' Monti sono stati occupati a fare la Missione i Padri Cappuccini, ed è stato indefesso il Padre Giuseppe di Micigliano, Guardiano di Frascati, sì nel predicare, come nel Catechismo mattina, e giorno, a cui nelle prediche hanno dato qualche sollievo i Padri Bernardino del-

la Bastia, e Gio: Battista di Tarano.

L'esercizio di queste sante Missioni era continuo mattina, esera, anzi in alcune Chicie sacevansi tre volte il giorno, cioè la mattina affiai per tempo sul fare del di, perchè gli Artisti prima di andare alle loro saccende potessero consortarsi l'anima con le sante istruzioni, che con infinita carità davansi loro da quei buoni Religiosir due ore in circa prima del mezzo di, e il giorno a ventidue ore. Le Prediche, e ragionamenti spirituali crano intramischiati o dal Catechismo sopra accennato, o dalla Dottrina Crissiana, e in essi si discorreva specialmente con gran servore sopra i detti cinque punti, co sopra il modo di validamente confessarsi, secondo la direzione, che come poco sa dicempo, ne avevano avuta da S. B.

Enella Chiefa del Gesù, di S. Lorenzo in Damafo, e inaltre, dove facevansi le Missioni da'Padri Gesuiti, si cantavano alcune laudi spirituali, e particolarmente cantavasene una nel Gesù da Musici della Cappella Pontificia, che in gran numero vi andavano a udire la Missione, e dal restante del popolo a vicenda, in cui si contengono le parti principali della Dottrina Cristiana, composta, e usata nelle sue Apostoliche Missioni dalla pia memoria del P. Segneri, ora ristampata, e da moltissimi imparata a mente, e seguitata dipoi a cantarsi ne' Monasteri, ed eziandio nelle Case di molti secolari in vece di canzoni profane, onde con tanti ajuti spirituali l'anime di ciascuno si riempievano d'incredibile compunzione, e infiammavansi di amore Divino, e in fine cantate le Litanie della Beatissima Vergine , e il Salmo 45. Deus noster refugium, de virtus, e dette alcune altre preci ordinate da Nostro Signore, si dava la benedizione col Santissimo ivi esposto.

Non mancarono eziandio le Missioni nel tempo di notte, per cui mezzo nelle piazze, e nelle strade più frequentate con fanta industria, e con indicibile profitto si ammaestravano le persone più idiore, e quelle ancora, che erano restie di andare a sentire le Missioni nelle Chiese, s'inducevano a disporsi ad atti di vero, e cordiale pentimento, e a domandare, Supplichevoli misericordia, e perdono al Signore: e questa è stata una fatica principalmente intrapresa dal P. Balestra della Compagnia di Gesù, Missionario nella medesima sua Chiesa, in di cui ajuto utilmente si sono affaticate due nobilissime Archiconfraternite, delle Sacre Stimate del Serafico Patriarca S. Francesco, e del Santissimo Crocifisso in S. Marcello. Erispetto alla prima, appena ebbe l'Eccellentis. Sig. Principe Don Vrbano Barberino, primo Guardiano della medefima la notizia di queste sagre Missioni, che radunati la mattina de' 20 gli altri Guardiani, stabilirono tutti insieme di andate colla Compagnia processionalmente, e a piedi scalzi ogni giorno, durante il detto pio esercizio, a goderne il frutto nella Chiefa del Gesù; ma il Padre Balestra volle, impie-

gando questa devotissima Confraternita in servigio di Dio, accrescerle maggiormente il merito con Sua Diuina Maestà. Conciosiacosache quasi nell' istesso punto mandò a pregare i suddetti Guardiani, a compiacersi di andare col corpo della Compagnia alla Chiefa del Gesù, per aprire infieme con esso la fanta Missione. Istanza, che fu lietamente abbracciata da tutti que' buoni Fratelli, da' quali ne furono incontinente rese grazie al Signore, e l'istesso giorno a ventidue ore si portarono in processione al Gesà, ove accompagnatosi con essi il P. Missionario Balestra, andarono tutti unitamente insieme per le contrade vicine, invitando in tal guisa i Fedeli ad intervenire a un sì santo, e fruttuoso esercizio, e frattanto cantavano a vicenda con alcuni Musici della Cappella Pontificia. concorsi spontaneamente senza veruno premio, un versetto del Salmo Miserere, e il Trilagio Sanctus Deus, Sanctus forsis, Sanctus immortalis miserere nobis, con sì gran divozione, che persona non vi su, a cui non si vedessero per tenerezza venire, le lagrime fugli occhi.

Continuarono poscia per quindici giorni ad andare sempre co' piedi nudi a sentire la Missione nell' istessa Chiesa del Gesù, e la sera ritornando alla loro Chiesa delleStimate, e ivi esposto il salutifero Legno della santissima Croce, vi si faceva la disciplina con un concorso innumerabile sì di Fratelli, come di molti altri ancora. Ne quì si fermò la pietà di questa religiosissima Confraternita, che molte sere ancora andò, ancorachè in tempi piovosi, sempre co' piedi snudati accompagnando processionalmente il P. Missionario Balestra nell' accennate Missioni notturne, che variando ogni sera i Rioni, si andavano facendo per tutta la Città, l'ordinanza delle quali era, che da Musici concorsi a gara con insigne frequenza, sino talvolta al numero di sessanta, si cantava in tuono grave, co devoto il Salmo Miserere a vicenda co' Fratelli della Compagnia, ed il Popolo, che a migliaia, ed in gran parte nobili, andava colla processione, cantava fra l'un versetto e l'altro del Salmo il Trifagio, Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus

immer-

immorsalis miferere nobis; ne' luoghi poi giudicati più opportuni, e giovevoli fermavanfi, ed il P. Missionatio falito iualto con brevissimi discorsi inculcava importantisime massime Cristiane, eccitando insieme gli Uditori ad atti di pentimento, e di contrizione, e ad altri somiglianti affetti. E facevansi molti di questi Sermoni ogni sera il più delle voltesino a dodici, e l'ultimo sulla porta della Chiesa delle Stimate, in sine del quale dal P. Balestra benedicevasi il Popolo col Santissimo Crocissifo.

L'Archiconfraternita poi del Santissimo Crocifisso in S.Marcello ancor'essa ha dimostrata somma religione, poiche oltre all' effere andati que' Fratelli a udire le fante Missioni orain una, ora in un' altra delle Chiese, ove quelle facevansi, quali furono la Minerva, S. Andrea della Valle, S. Agostino, il Gesù, e Santa Maria in Trasfevere, e oltre all'avere con fomma divozione visitata nella prima settimana del Giubbileo la Basilica Vaticana, e nella seconda settimana essere andati in diverse giornate alla Scala Santa, e a visitare le Bafiliche di Santa Maria Maggiore, e di S. Giovanni in Laterano, la sera del di ventitre di Gennaio cominciarono a tenere scoperto per due ore nella loro Cappella, che è nella Chiesa di S. Marcello, il Crocifisso per i molti miracoli, che si è degnato di fare, e per la gran divozione de' Fedeli celebratifimo, nel qual tempo dopo eccitati con vn' efficace discorso del P. Maestro Giulio Antonio Roboredo, Segretario dell' Ordine de' Serviti, Lettore pubblico nell' Vniversità di Pisa, . . gli animi de' circostanti a dolore de' loro peccati, e a domandarne di vero cuore a Dio la remissione, e dopo adorate con servorose preghiere le piaghe del Salvatore, si dava fine a questo santo esercizio colla benedizione data col Legno sacrosanto della Croce, e seguitossi a ciò fare sino al di tre del seguente mese di Febbraio: siccome ancora essi la sera sacendo a vicenda colla Compagnia sopraddetta delle Stimate intervennero in tempi cattivi, e piovosi col P. Balestra alia santa sì, ma disastrosa fatica delle Missioni per le strade, e per le piazzepiazze di Roma, come sopra si è narrato dell' Archiconfraternita delle Stimate.

Difficilmente per tanto si può dare ad intendere il frutto, che sentiva ogni sorte di persone da queste sacre Missioni, alle quali da tutti indistintamente, e con universale consolazione fi concorreva, lodando ciascuno, e benedicendo Iddio di averle ispirate al suo Vicario, onde sentivasi nel cuore di tutti una scambievole tenerezza, ed uno era all'altro di esempio a più infervorarsi nella pietà, e nell' amore di Dio. E venendo più al particolare del bene, che se ne è cavato, si è in quefo tempo con grande umiltà di cuore lodata, e magnificata. la Maestà Divina con continue, e supplichevoli preghiere alla medesima fatte. Grandissimo in oltre è stato il numero delle persone, che col Sacramento della Penitenza si sono salvato dal naufragio, nel quale miseramente perivano, senza ne pure pensarvi, effendosi con fare una accurata ricerca della loro vita, e con vero dolore, e con fermo proposito confesfati non solamente alcuni, che al più vna volta l'anno, e forse più per il comandamento, che ve n'è, e per usanza ciò facevano, che da vero spirito mossi, ma altri ancora, che per più , e più anni involti nel loto de' vizj erano stati senza mai confessarsi, i quali tutti deposta la soma de' loro peccati hanno poi continuato, e continuano a fantamente frequentare i Divini Sagramenti: onde pareva, e ancora pare, lode al Signore, rifiorita la primitiva Chiesa, quando que' primi Cristiani erano perseveranti nell' Orazioni, e nelle Comunioni, che con si gran frequenza, e con divozione tanto fingolare da essi si facevano: ed in vero, perche tutti di qualsivoglia Nazione potessero mondare le loro coscienze, su notabilmente nelle Chiese accresciuto il numero de' Confessori, e particolarmente nella Bafilica Vaticana, ove oltre l'ordinario. benchè copioso numero di Penitenzieri della Compagnia di Gesù, molti altri ne sono stati abbondantemente aggiunti di tutti i linguaggi non folo de' medesimi Gesuiti, quali sono stati i nominati Padri Spinola, e Baldinucci, Vbertino Carrara,

Giu-

Giuliano Compagnoni, Ottaviano Ammonio, Giovanni Verzò Procuratore delle Missioni di Soria, e Giuseppe Sciaronier, ma anco di altre Religioni, e da tutti si è caritatevolmente adempiuto l'ordine di N. S. di udire con pazienza le Confessioni generali, delle quali un numero infinito è stato tatto: anzi l'istesso vicario di Cristo con indicibile consolazione di chi l'ha veduto, e l'ha sentito raccontare, il Sabato 27 di Gennaio andò egli medesimo in S. Pietro a sentire pubblicamente le Confessioni de' Penitenti.

E in fine un non ordinario profitto ricavato dalle facre Miffioni è stato in universale il buon esempio, che con gran loro edificazione hanno preso i Forestieri, che si sono in questo tempo ritrovati in Roma, molti de' quali si sono fortemento maravigliati di aver veduto alla prima chiamata, fatta per fua misericordia dal Signore, aprire il cuore alla di lui voce, e con tanta prontezza abbracciare, e seguire le sante ordinazioni fatte dal di lui Vicario: onde non si può tacere, che siccome non senza gran disonore di Dio si trovavano prima di questo tempo del facro Giubbileo, e di queste fante Missioni molte persone, che serrando totalmente gli occhi alle buone opere; che sempre si sono fatte da Vomini religiosissimi in Roma, solamente gli aprivano ad alcuni cattivi fatti, i quali in Città così ampia, e ripiena di ogni sorte di gente, non potevasi del tutto fare, che non seguissero, e questi solo mirando tentavano o colla penna, o colla lingua abbattere la riverenza, che a gran ragione le portano i Popoli, come a Pietra angolare della Cattolica Fede, e a Sedia del Sommo Pontefice, così dipoi vinti questi medesimi da così buoni esempi di religione, di pietà, di penitenze, e di tante altre virtuose operazioni, non che abbiano ardito di più favellarne come prima, che più tosto ritornati alle patrie, ivi la commendano per idea, e per esemplare di vera, e soda divozione .

La prima forgente però di tutte queste cotanto profittevoli opere devesi confessare, essereistata la paterna vigilanza del D Som-

Sommo Pontefice, il quale coll' esempio di S. Paolo, che cinque parole volle dire secondo il suo sentimento per vtile di tutti nella Chiefa : Volo in Ecclefia quinque verba loqui fenfu meo, non solamente incaricò, come si è detto, i Missionari a specialmente inculcare ne' loro discorsi sopra i cinque mentoyati punti, e sopra la necessità di riandare la vita passata con una buona Confessione generale, ma in oltre in una particolare notificazione, di fuo ordine pubblicata il di ventidue di Gennaio, ne ammonì eziandio i Confessori, i quali esortò a bene adempire il loro debito, vsando pazienza, e carità, specialmente nell'udire le Confessioni generali : ed insieme eccitando il zelo de' Regolari a dare tali esempi di pietà, che fossero agli altri Fedeli di edificazione, e di profitto, e infinuò altresì loro di andare processionalmente alla visita delle Basiliche destinate per il conseguimento del Giubbileo, come meglio legger si può nella medesima vtilissima seguente notisicazione.

A Santità di N.S., benchè fermamente si persuada, che i Regolari ben ricordevoli dell' obbligazioni del proprio stato, siano per dare tali esempi di pietà in questi giorni destinati all' acquisto del santo Giubbileo, e a placar l'ira Divina con opere di penitenzasche tutti gli altri Fedeli ne abbiano egualmente a ritrarre edificazione, e profitto; Nondimeno ba espressamente comandato, che col presente ricordo ne venga a tal' effetto strettamente eccitato il zelo de' Superiori de' Monasteri, Collegi, Conventi, Cafe, e altri luoghi de' Regolari, come anco delle Congregazioni, Comunità, e Convitti de' Preti Secolari di questa Città, affinche procurando tutti con santa emulazione di garreggiare fra loro, sì nelle accresciute orazioni , come in altri esercizi di divozione , di astinenza, e di mortificazione, sistudi ciascheduno di contribuire fruttuosamente la propria opera al fine si ardentemente bramato di restituire la perduta tranquillità all' afflitto Cristianesimo, e insieme di allontanare da noi quei forse più gravi gaflighi

stighi, sì temporali, come spirituali, che i nostri peccati meritano, e che Iddio giustamente ci minaccia. Non si lascia d'insinuare a tal' effetto, che sarebbe molto lodevole, ed accetto, che i Religiosi di ciaschedun Convento, o Casa con la modestia, ed umiltà propria del loro Istituto, si portassero unitamente in processione alla visita delle Bastliche destinate per il conseguimento del Giubbileo , come con tanta edificazione banno praticato nella proffima paffata Festa della Cattedra di S. Pietro . In oltre la. Santità Sua ha ordinato, che coerentemente a i ricordi dati dalla medesima a quei Religiosi, che sono stati destinati a fare in questo tempo la Missione in varie Chiese di Roma, si ammoniscano anco i Confessori di ben adempire il proprio debito , specialmente in ajutare, ed istruire con pazienza, e carità i loro Penitenti a ben confessarfi, affinche avvedendosi questi di aver fatte per lo passato molte Confessioni invalide, e sacrileghe, se dispongano nella presente occasione del Giubbileo ad applicare con una buona Confessione generale ad un male sì grave, e sì frequente , l'apportuno , e necessario rimedio . Ricordino i medesimi Confessori il rispetto , e la riverenza, che si deve alle Chiese ,e mo-Strino, quanto questo peccato specialmente provochi lo sdegno del Signore; Inculchino l'offervanza , e la santificazione delle Feste , che con grave scandalo anco degli stessi Eretici tanto si trascura. Avvertano i Padri,e le Madri di famiglia della grave,e stretta obbligazione, che banno di ben educare i propri figli, mostrando loro, quanto questa principalmente consista nel buon esempio da darsi a medesimi figli , e insieme disingannandogli dalla falsa. opinione, che potessero avere d'intieramente sodisfare a quest obbligo con commetterne l'adempimento ad altri. Si adoprino efficacemente in tutte le occasioni, che ne avranno di far conoscere, quanto sia pernicioso l'abuso delle conversazioni troppo libere, da qualche tempo in quà accresciuto , e quello, ch'è più deplorabile , anco con l'intervento di Persone incamminate per la via Ecclestastica, affinche abbia a rimanere totalmente estirpato. Esclamino contra le pompe vane, e ornamenti indecenti delle Donne, ricordandogli, che gli Editti altre volte promulgati in questa ma-D teria ,

teria, e particolarmente in tempo della san. mem. d'Innocenzo XI ressano tuttavia nel loro vigore, ne mai gli è stato devegato, anzi la Santita sua ba espressamente dichiarato consermargli. Escludano a tal'essetto da' Santi Sacramenti quelle, che vi si accostano vanamente adornate, dando ben chiaro segno di non essere veramente penitente, chi in tal sorma comparisce à piedi de' Consessor, o alla Sacra Mensa. Facciano i Superiori pubblicamente leggere in Resettorio la presente Notissicazione subito, che sarà pervenuta alle loro mani, e poi la lascimo assissimi luogo a tutti comodo, e vissibile, assimo se secondando ciasche duno in tutto, e per tutto il paterno zelo della Santità Sua, possa riportare nella puntuale escuzione de' suoi ordini il sine della, nossra sede, che è la salute dell' Anime. Questo di 22. Gennaio 1703.

G. Card. Vicario.

E benchè a tanto avesse pensato il Papa, non per questo al gire più oltre pose fine la sua Pastorale cura, avvegnadiochè veggendo egli, che la Chiesa della Madonna de' Monti riusciva troppo angusta al numero di gente, che si grande ivi concorreva, fece tosto aggiugnere un' altra Missione nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nella quale pure esercitaronsi i Padri Cappuccini, e con molta efficacia, e carità si sono portati in questa santa opera i Padri Vittorio da Benevento, Custode generale, Francesco Antonio da Roma, Giuseppe da Macerata, Alessio da Roma, Francesco da Loreto, Compagni del Padre Generale; Niccolò da Piacenza, Mariano di Arezzo, e Lodovico da Tercento, Compagni del Padre Procurator Generale; Bonaventura da Pisa, Vicario del Convento di Roma, Pier Benedetto da Urbino, Definitore, e Predicatore annuale dell' Archiconfraternita delle Stimate. Lorenzo da Cicoli, Angelo da Ronciglione, Bernardo da Roma, e il Reverendiss. Francesco Maria di Arezzo, Predicatore del Sacro Palazzo Apostolico. Siccome gli stessi Religiosi non paghi di tanti sudori sparsi in beneficio di tutti, con fommo .

20

fommo piacere di Sua Santità, e con pari utile spirituale dell'
anime, introdussero la Missione anche nella loro Chiesa della
Santissima Concezione, ove oltre la maggior parte de'sopraddetti Padri, si sono sul Pergamo predicando la Divina parola,
affaticati i Padri Filippo da Montecchio, Filippo da Milano,
Leone della Valtellina, Santi da Verona, Niccolò da Prato,
Cherubino da Frascati, Silvestro da Supino, Mattia da Mogliano, Bonaventura da Genova, Angelo Maria da Voltaggio Provinciale di Roma, Bernardino da Saluzzo Procuratore Generale, il detto Reverendis, Francesco Maria d'Arcezo
Predicatore del Sac. Palazzo Apostol. fattasi sempre l'Istruzione dal P. Felice di Trivigliano con grandissima, e continuata
calca di gente nobile, e plebea, che lietamente andava a cibarsi l'anima de' loro salutari ragionamenti.

In oltre desiderando il Sommo Pontesce di dare l'ajuto di questa santa opera ad alcune Contrade della Città, alle quali pareva, che sossiero lontane le Chiese già destinate, volle, che per la parte verso Trevi si facesse nella Chiesa di S. Bonaventura, e Santa Croce de' Lucchess, e ivi su mandato per le Prediche il P.Gio: Anselmi della Missione di Monte Citorio, che aveva cominciato a faticare nella Chiesa di S.Carlo al Corso, e ivi ajutò a fare il Catechssmo il P. Gio: Antonio Carena.

Siccome conofcendosi, che per la gente di Borgo non erabastante la sola Chiesa di S. Spirito in Sassia, fu supplito tale mancamento, con aggiugnere la Chiesa di Santa Maria della-Traspontina, ove si nelle Prediche, come nelle Istruzioni con indicibile applauso, ed insteme con gran compunzione de' Fedeli, che numerossissimi vi sono andati, hanno escreitato questo Apostolico Ministero il Reverendiss. P. Maestro Fra Carlo Filiberto Barberi Piemontese, Generale dell' Ordine Carmelitano, Lettore di Sapienza, e il P. Maestro Fra Francesco Antonio Angelini Bolognese, e il P. Maestro, e Prore Fra Scipione Prienti, e il P. Baccelliere Fra Giuseppe Bilancini.

Ànco gli Abitanti verso le parti del Colosseo, e di S. Giovanni in Laterano non pareva, che avessero la Missione molto vi-

1 . . . 1

30

cina, e però per dare altresì a questi la comodità di sì gran bene, di ordine di N.S. su poco dopo cominciata la Missione nella Chiesa di S.Clemente da Padri Domenicani, che ivi stanno, facendo la Predica il P. Fra Gregorio Masseri, e il P. Fra Raimondo Tancredi, il quale pure ha spiegato il Carechismo.

Ed in vero qual parte di Roma, e quale stato di persone vi è, alla di cui falvezza non abbia con amorofa cura penfato, e proveduto il nostro immensamente sollecito Pastore. Si avvisò egli, che i Facchini, e altra fimile forte di gente, che sta verso Ripetta, e i Pescivendoli, che le loro faccende hanno presso la Chiesa di S. Angelo in Pescheria, quantunque al pari di ogni altro bisognevoli di questo ajuto, ne potevano per avventura restar privi , perchè per l'esercizio de' loro mestieri difficilmente da que' contorni si dilungano, però a beneficio de' Facchini fece introdurre la fanta Missione uella Chiesa di S. Rocco, e per i Pescivendoli nella poco sà nominata di Sant' Angelo, ed in amendue fu commessa a' Padri Gesuiti. Già il fanto zelo di N. S. aveva da un' anno innanzi ordinata, e premurofamente promoffa nella Chiefa di S. Rocco la spiegazione della Dottrina Cristiana, che ivi da Padri della Compagnia si faceva per le persone adulte de' Facchini, e 'di gente di simile sfera, che molte volte vive in una cieca ignoranza delle massime principali di nostra santa Fede; ora in questa. occasione vi hanno i medesimi Padri fatta la Missione, di cui principali, e utilissimi Ministri sono stati, si nel Pulpito, come nel Confessionario il detto P. Giacomo Filippo Merlini, che in molti giorni dal Gesù, ove faceva l'Istruzione, la frettolosamente si portava, ed il P. Giuseppe Sforza Brivio, Lettore di Logica, ficcome ne' Sermoni molto lodevolmente fi fono eziandio affaticati i Padri Giuseppe Maria Angeletti, e Marco Silvestro Sbatti, Studente il primo di Teologia, e di Metafifica il secondo: e per verità assai grande è stato l'ajuto fpirituale, che da fanti sudori di questi Religiosi hanno ivi ricevuto l'anime di quelle genti, essendosi date dal P. Merlini in S. Rocco le più importanti Meditazioni degli Esercizi Spirituali

rituali alle donne vogliose di averle, sin da quando nellepassate Feste di Natale l'aveva date agli uomini, e nel medessimo tempo si davano dal P. Brivio nell'Oratorio a Fratelli della Compagnia di S. Rocco, e ad altre persone concorsevi, e nello Spedale a Facchini, Barcajuoli, e a somigliante gente da un Padre, no ancora Sacerdote, che rinnuova il nome, e cognome del P. Paolo Segneri di pia memoria, sio zio paterno; perlochè un copioso acquisto si è fatto a Dio, e singolarmente di molte meretrici, dalle quali mediante la divina grazia, e le le fatiche di detti Padri concepitosi orrore alla vita trascossa, si è di vero cuore detessato il peccato, e abbandonatane l'occasione, e a queste si è procacciata la maniera di potersi sostentare, perchè la necessità non porgesse più loro pretesso di tornare al peccato.

Par cosa degna di essere notata, acciocchè vedasi il frutto cagionato da questa Missione in S. Rocco, quelche successe nel giorno di S. Mattia, cioè, che avendo i Capi Barcajuoli condotti cinquanta Garzoni a caricare legna, questi giunti all' Acqua Acetosa, tutti ritornando in dierro fuggironsi, dicendo, che andandosi incontro alla Domenica, non volevano in quel di caricare, ed esporsi al rischio di perdere la san-

ta Messa, cosa, che prima niente curavano.

In S. Angelo in Pescheria surono destinati due Scolari di Teologia, cioè il detto P. Paolo Segneri, che attendeva al Pergamo per le Prediche, e per l'Istruzione, e il P. Simone Capitozzi Sacerdote, che dalla mattina alla sera è stato impiegato in ascoltare le Confessioni, le quali tutte sono state generali con maraviglioso abborrimento, e dolore de' peccati già commessi, e con saldo proposito di mantenersi la grazia, del Signore, affistendo sempre a questo santo esercizio confingolare devozione la Constaternita de' Pescivendoli, i di cui fratelli secero nel loro Oratorio la Comunione generale, e dopo rese le grazie, surono dal Padre avvertiri con una seria esortazione a più frequentemente venire al loto Oratorio, e alla Comunione generale di ogni mese, e a deporte le private

vate loro discordie, origine degli altri inconvenienti, e veramente subito terminato il discorso, in segno di deporle si apbracciarono tutti scambievolmente con grande amore, e incontinente in rendimento di grazie cantarono il Te Deum.

Ne' Spedali ancora si stese la pietà del Vicario di Gesù Cristo a procurare la salute dell'anime inferme non meno di quel, che si faceva de' corpi. Mandò dunque ancora in quelli i Misfionarj a esercitare a prò sì degli ammalati, uomini, e donne, come de Serventi questo Apostolico Ministero, e nello Spedale di S. Spirito in Sassia si è fatta questa carità da mentovati Padri di Santa Balbina, che in quella Chiesa facevano la Missione. In quello di S. Gio: in Laterano hanno con gran zelo adempiuta questa Missione molti Religiosi Minori Osfervanti dell' Araceli, e nell' altro di Santa Maria della Confolazione è stata fatta da sopraddetti Padri Domenicani di Santa Sabina, e per fine in quello di S. Giacomo degl' Incurabili dal P. Fra Vincenzo di S. Francesca, Agostiniano Scalzo, Lettore di Teologia nel Convento di Gesù, e Maria, e in tutti questi Spedali mattina, e giorno si amministrava la Divina parola, e facevasi l'Istruzione delle cose più necessarie, e con moltapazienza si udivano le Confessioni di tutti.

Non sanca giamai la Santità di N.S.di pensare al prositto di tutte le sorti di persone, non permise, che a Soldati del Presidio di Castell'S. Angelo la guardia, che ivi sono tenuti di sare sossi di mpedimento a godere la Missone, la quale perciò mandò eglia fare nell'istesso Castello: siccome per questa stessi malle Carceri Nuove, è in tutte due queste Missoni furono adoprati i Padri della Compagnia di Gesù. E in Castello la Missione è stata fatta in amendue le Cappelle, che vi sono, nella parte inferiore di esso l'altra di sopra per gli obbligati a tratteners nel Maschio, e con mirabile frutto spirituale vi si sono affaticati i Padri Gio: Battista Salerno, Prefetto de' Studj, e Maestro delle Controversie nel Collegio Greco, e Antonio Francesco Vesetti Studente di Teolo-

gia, e ivi Repetitore, i quali per paícere continuamente colla Divina Parola la Soldatesca, vi si trattene vano tutto l'intiero giorno, stando sempre, quando non erano sul Pulpito, al

Confessionario a udire le Confessioni generali.

Maravigliosa forse più d'ogni altra potrà riputarsi la raccolta spirituale fatta nelle predette Carceri nuove, nelle quali sono molti a nni, che ogni Demenica va il mentovato Padre Antonio Baldigiani per istruire i prigioni, onde egli in questo tempo della Missi one vi ha continuato a fare no solo il Catechismo, ma anco le prediche, in compagnia de Padri Antonfilippo Muglioni, Bartolomeo Rota, e Francesco Muratori, studenti di Teologia, e questi tutti si sono indefessamente affaticati nella Galeotta, e nella Cappella di sopra; stando frattanto dalla mattina a buonissima ora fino all' imbruniro della fera nel confessionario, a udire con gran carità le cofessioni generali, fatte quasi da tutti con gran sentimento, eziandio da alquanti pochi, che al principio davano segni di oftinazione, il detto Padre Muglioni, al quale per molte ore del giorno hanno ajutato i Padri Roberto Mansfelt Rettore degli Inglesi, Ridolfo Postgat suo Antecessore, Giuseppe Pini Prefetto degli studi nel Collegio Inglese, Girolamo Febei Compagno, e Segretario del Padre Angelo Alamanni Provinciale, Lazzero Sorba Lettore di Sacra Scrittura, Carlo d'Aquino, già Maestro di Rettorica nel Collegio Romano, e ora applicato a dare alla luce opere colla stampa, e particolarmente a fare l'aggiunta degli Scrittori della Copagnia alla Biblioteca dell'Allegambe, Domenico Antonio Briccialdi Lettore di Fisica, Padre Brivio, Francesco de Negro, e Francesco Camilli, studenti di Teologia; ne si può abbastanza ridire il frutto grande, che hanno fatto,e singolarmente quello di ren dere alcuni di que'disgraziati, ravveduti di confessioni sempre sacrilegamente fatte, per colpe a bella posta per vergogna taciute, siccome di avere indotti altri a restituire o roba, o fama, e a lacerare memoriali calunniofi,o scritture immodeste, o di simile fatta. Hano altresì procacciato il loro profitto col

dare a più introdotti ne'sentimenti di Cristiana pietà qualche libretto spirituale, ed insieme col porgere sovvenimento al corpo con limosina,o di pane, o di altro recato loro in grancopia colle bisaccie dagli Scolari della Compagnia delCollegio Romano,oltre la pia liberalità usata loro da Monsignor Governatore,e da altri Prelati di Palazzo, che si sono voluti trovare a quelle Sacre sunzioni.

Le carceri ancora del Campidoglio non fono state privedi un si gran bene, perchè continuamente dal giorno del Terremoto fino a tutta questa prima settimana del Giubbileo, hanno molto caritatevolmente assistico a que' carcerati comprediche, con udire le confessioni, e con fare altre pie opere, i Padri Minori Ossevanti dell'Araceli, che sono Cappellani ordinari di dette carceri, finchè nella seconda settimana ebbero anch'essi la sorte di godere la Missione ivi satta da Pa-

dri Gesuiti come diremo .

Per fine non volle, che le Sacre Vergini a Dio dedicate restaffero prive delle Sante Missioni, ancorachè per li continui pii esercizi, che da esse sempre si fanno, meno degli altri ne fossero bisognevoli, poiche per più fortificarle nella strada. dello spirito mandò Religiosi di costumi esemplari, e di sperimétata prudenza a fare le Missioni a'Monasteri di Monache le quali anco, perchè riuscissero più fruttuose, diede a quegli una particolare istruzione, ed in questa santa opera, che principalmete consisteva nel dar loro gli esercizi spirituali, si sono con singolarità impiegati dicianove Religiosi della Copagnia di Gesù, i quali quasi in tutti i Conveti loro assegnati, fuorche in uno, o due, ne'quali hanno colla loro prudena. giudicato bastare Sermoni, e Istruzioni, e del restante attendere alle Confessioni per lo più generali, hanno dati gli esercizi spirituali in due mute, benchè gran parte di Religiose gli abbiano continuati anco la seconda, ed alcune gli abbiano alaresì bramati la terzamella quale almeno da molti furono fatti loro altri sacri discorsi. Esponevansi da'Padri i punti delle meditazioni, che solevano esfere almeno di tre ore il giorno, e

alcuni de' Direttori ne facevano una insieme colle Serve del Signore, imparando in tal forma esse a fare considerazioni sopra i misteri proposti, e a prorompere in affetti, e in colloqui, che nascono da quegli, con apprendere in pratica il modo di orare colla mente. Ammaestravanle ogni giorno a perfezionarsi nell'offervarza delle loro regole, e a continuamente offerire a Dio le loro azioni, rappresentando eziandio ogni dì la materia della riforma, la quale anco da qualcuno si lasciava scritta, acciocche rileggendola, potesse ciascuna. porre in carta i suoi propositi, conforme il proprio bisogno. È di tutte queste gran diligenze se n'è veduto straordinario profitto, essendosi di cuore spogliate di ogni vanità alcuno poche, per lo piu educande, che per l'innanzi ne mostravano genio: in molte si sono rasserenate le coscienze ed altresi sono accese di singolare divozione, e premura d' immitare a ogni loro potere le sante, ed eroiche virtù di S. Teresa, e di altre Spole ferventissime del Redentore. In tutte è stata maravigliosa la singolare esatt ezza in osservare l'ore prescritte, in. isfuggire il Parlatorio stato sempre chiuso, e in custodire rigorosamente il silenzio anche fra di loro : incessante è stata la lezione de'libri spirituali, frequentissime le Sacre Comunioni, e continuo l'uso delle spontanee penitenze. Ed inqualche Monastero, come in quello della Santissima Nunziata di S. Bafilio, superate le difficoltà, che prima parevano insuperabili, si è selicemente introdotta la vita comune. Ed infomma di tale confolazione fono riusciti gli esercizi spirituali, che quasi tutte le Religiose si sono protestate di bramare di rinnovargli ogni anno, e da alcune, che si sono elette per Protettore S. Francesco Borgia, si è espresso il loro defiderio di fantificare l'anime loro appunto prima della festa. di questo Santo . I Padri dunque della Compagnia, che hanno faticato in questa santa opera sono stati il P. Paolo Antonio Appiani al Monastero di S. Ambrogio, di cui è Confesfore il P. D. Onorio Turamini Sanese, Monaco Benedettino, e Badessa D. Costanza Vittoria Noceti Romana .

11

25 ...

Il P. Pierfrancesco Orta Procuratore Gen. la fece al Monaftero di S. Caterina de l'Eunari, del qual le Cosessore ordinario D. Damiano Montecchi, e Priora Suor Maria Angelica Vodrè. Il soprannominato P. Baldinucci s' impiegò al Monastero di S. Cecilia, del quale era Consessore D. Antonio Bulgarelli, che con gran carità assistea alle Consessore quella Badesa, D. Anna Luigia Dacci in tutto quel tempo procurò, che le sue Religiose attendessero a' fanti Esercizi.

Il P.d'Aquino a quello dell' Immaculata Concezzione, detto le Viperesche, essendone Consessore il P. Antonio Pinnazzi Carmelitano, e Priora Suor Caterina Corsi della Fara, le quali da quel tempo hanno sempre continuato, e continuano gli esercizi spirituali a due per volta, colla direzzione

di detto P. Confessore.

Il P. Gio: Batista Doria Procuratore, e Operario nella-Casa Prosessa a quello di S. Eusemia, dove assiste vano per udire le Consessioni i Signori D. Florido Segapeli di Città di Castello, e D. Lodovico Carlevale dal Mondovi, non tralasciandosi dalla Sig. Teodora Benetti Presetta colla solita attenzione di far efercitare le Zittelle, che in gran numero ivi stanno, in tutti gli esercizi, che si facevano, accudendovi anche la Vice-presetta Sig. Violante Civile, e all'altro non molto discosso dal Sig. D. Silvestro Feudalli, essendone Superiora Suor Maria Caterina Romana.

II P. Gio: Francesco Gavotti ivi pure Operario, e Miniftro si affaticò alle Monache di S. Lucia in Selce, del qualco è Consessore il Sig. Abate D. Michele Scotti, e n'è Priora Suor Angela Vittoria Grilli, e Vicaria Suor Maria Giulia

Cianti.

Il P. Ettore Galeota Predicatore, che si trovava in Collegio Romano a supplire i Sermoni dell'Oratorio di S. Francesco Saverio, a quelle di S. Marta, di cui è Confessore ordinario il Sig. D. Santi Savelli da Poggio Mirteti, e Badesfa Suor Maria Angela Mileti.

Il P. Gregorio Fanti Rettore del Collegio de Maronitialle Religiofe della Santifima Annunziata in S. Bafilio, del quale è Confessore il Sig. D. Girolamo Cherubini Superiore della Congregazione de' Preti in S. Pantaleo a'Monti, essendo Priora Suor Maria Cammilla Pedacchia.

Il Padre Iacopo Forbesso Prefetto de'Studi nel Collegio degli Scozzesi, e il Padre Gio: Francesco Vanni Lettore di Casi in Frascati impiegaronsi in queste Sante fatiche alle Fan-

ciulle della Divina Providenza a Ripetta .

E il P. Angelo Maria Messini Operario nella Casa Prosessa al Monastero dello Spirito Santo, assistendovi il Sig. Abare D. Antonio Spizzica, e Giglio, già Canonico della Chiefa Metropolitana di Reggio in Calabria, per Consessorio il quale diede saggio del suo talento nel predicare con gran prositto, e dodisfazione di quelle Religiose, non mancando anche quella M. Badessa D. Giovanna Lodovica Scarioni di Prato di Toscana, colla M. D. Maria Candida Marcelli Romana Vicaria tenere applicate quelle Monache in continui atti di Cristiana pietà.

Il P. Filippo Buonanni direttore della Congregazione, primaria nel Collegio Romano, e il P. Michele Sirica Maefro delle Cirimonie nel Gesù diedero gli efercizi alle Monache di S.Sufanna, delle quali è Confessore ordinario il Sacerdote D. Antonio di Paola di Cassano, e Badessa D. Co-

łomba Celeste Mazzoli .

Il fuddetto P. Pini all'Oblate di Torre di Specchi, essendone Confessori i Signori D. Pietro Montani, e D. Carlo Paradifi,e Presidente la M. Suor Agnese Margherita Lancellotti, e Camarlinga la M. Suor Angela Vittoria Orsni.

E in fine al Monaftero delle Monache, detre le Turchine, o Celefti il P. Benedetto Rogacci Compagno del P. Maeftro de'Novizj, efsendo ivi Priora Suor Maria Geltruda Spinola Genovefe, dignifsima Sorella del Sig. Cardinal di S. Cefario Camarlingo di S. Chiefa, e fotto Priora Suor Maria Poggi Luc-

1 Commodin Google

Lucchele, e Confessore D. Gio: Battista Olivieri Lucchele. E all'Oblate di S. Ruffina diede l'alimento della Divinaparola il P.M. Santa Fede Minor Conventuale, essendo Presidente d'esse la M. Suor Maria Angelica del Finone.

I Padri della Missione di Monte Citorio hanno ancor essi songliantemente dati gli esercizi ad altri Monasteri di Monache, cioè il detto P. Lazzaro Maria Figari alle Convertite al Corso, del quale è Priora la M. Suor Antonia Fortunata, e Confessore ordinario il Sig. D. Gio: Costanzo Cavalieri.

Il P. Pellegrino Negri a S. Silvestro, essendo Consessore ordinario D. Giuseppe Gosfredi di Matera, e Badessa Suor Maria Arcangela Muti, e il P. Gio: Anselmi a S. Chiara, essendovi Consessore ordinario il Sig. D. Domenico Bolentino Genovese, e Badessa Suor Maria Vittoria Cajozzi, e il P. Antonio. Canale alla Concezione a' Monti, di cui è Badessa Suor Maria Pulcheria della Croce, e Consessoro D. Giovanbatista Perrotti Prete Secolare di S. Pantaleo.

E il P. Pierfrancesco Giordanini Superiore della Casa a Santi Gio: e Paolo con un Compagno, alle Zittelle de' Santi

Quattro.

Le Monache Ginnasse dell'Ordine di S. Teresa ebbero per Direttori Spirituali i Padri Lorenzo Giustiniani, e Quintino di S. Carlo Carmelitani Scalzi, essendo Priora di quel Monastero Suor Maria Agnese degli Angeli, e Consessore ordinario il P. Girolamo Saputi.

Siccome altri medesimi Padri con molta carità assisterono ad altri Monasteri di Monache dell' istesso Ordine, cioè a quello di S. Teresa il P. Gio: Angelo del Santissimo Sagra-

mento, Difinitore Provinciale del suo Ordine .

E in questo Monastero, siccome in tutti gli altri della Regola di S. Teresa, N. S. ordinò, che una Monaca sola per giorno sacesse gli esercizi, perchè non trascurassero in patte alcuna quel santo ritiramento, che continuo da loro si pratica in virtà della loro Regola. Al Monastero di S. Egidio secela il P. Egidio di S. Cirillo Vicario Generale, e quella Priora Suor Caterina Vittoria del Crocifiso di Casa Buratti tenne le sue Religiose applicate in continue Orazioni, che ivi si facevano anche coll'Esposizione del Venerabile. All'altro di Regina Cœli il P. Onorio dell'Afsunta, essendovi Priora Suor Placida Agnese dell'Agnello Gesà da S. Severino, costto Priora Suor Felice Colomba Buratti; e al Monastero di S. Giuseppe a Capo le Case diede gli esercizi il P. Biagio della Puriscazione Cronologista dell'Ordine, e di ni questo Convento per molti giorni si fece l'Esposizione del Santissimo Sagramento, alle di cui Orazioni intervenne con tutte le sue Monache la M. Priora Suor Maria Flavia di S. Teresa, assistendovi sempre il Sig. D. Giorgio Penna 1010 Confessore ordinario.

Alle Convertite di S. Giacomo alla Lungara il P.Massimo da S. Teresa, e a quello pure delle Convertite dette le Scalette, parimente alla Lungara, vi predicò il P. Simone di S. Giuseppe, essendo Consessore ordinario il P. Antonio Benedetti di S. Agga, Priora Suor Gaetana di S. Filippo.

Alle Monache di S. Apollonia dell' Ordine di S. Francesco predicò, e diede salutari istruzioni il P. Fr. Francescantonio da Ronciglione Minore Osservante, udendosi le Confessioni dal P. Palombara Somasco, e dal Sacerdote D. Niccolò Augenti di Bitonto Consessore Ordinario, non mancando in niuna cosa la vigilanza, e buon'esemplo di quella.

Badessa Suor Maria Clemenza Pavagli .

Ne' Monasteri dell'Ordine di S. Domenico la fecero Religiosi di quel medesimo Ordine, cioè nel Monastero di S. Caterina di Siena predicò il P. M. Agostino Pipia di Sardigna, essendo Priora la M. SuorMaria Autora Casiotti da Nizza di Provenza, e Confessoro ordinario il P. Predicatore Reginaldo Alfieri. In quello de'Santi Domenico, e Sisso il P. M. Tommaso Canossi, essendone Priora la M. Angela Vittotia Capponi e Confessori ordinari il P. M. Vittorio Mazzocca Veneziano, e il P. M. Giop Batista Gasparri d'Ancona, siccome in quello della Maddalena a Monrecavallo il P.

Let-

Nel Monastero della Visitazione dell'Istituto di S. Francesco di Sales alla Lungara con molto frutto predicò il P. Ciriaco Rappagnana Vicario in S. Pietro Montorio, e quella Superiora Suor Giacinta Matteucci in tutti quei giorni fece olservare un'esatto silenzio, sacendo applicare quelle Religiose a continui esercizi di pietà, e a pie contemplazioni, affissendo vi anche di continuo in udire le Consessioni il Sig. D. Honorato Funari da Fondi Parrocchiano di S. Gio: de' Fiorentini, il quale altresì nella sua Chiesa no inaneò di operare in tempo, che vi si facevano le Missoni.

AS. Margherita fece la Missione il P. Fr. Cristino Donegli Scalzo Risormato; e Confessore straordinario il P. Fr. Agostino di Lucca Lettore Giubbilato de'Minori Oservanti; e quella Badesa Suor Florida Celeste Molara non mancò colla sua vigilanza assistere a tutte l'Orazioni; che da quelle Reli-

giole si facevano.

cini loro Confessore ordinario, e nel Monastero di S. Lorenzo in Panisperna predicò il P. Fra Francesco di S. Pietro in Bagni Minore Oservante, già Difinitore, e Lettore Giubbilato, e un'altro Padre dell'isses' Ordine, essendo Badessa Suor Aurora Vittoria Bonasaccia, e Confessore ordinario il P. Silvestro da Orvieto.

Al Monastero delle Vergini il P. Maestro de' Novizi di S. Niccolò da Tolentino Fr. Giuseppe Bonifazio della SS. Trinità, e Confesore Ordinario il Dottor Sig. D. Giuseppe Niccolò Latilla da Casamassima, essendo Priora la Madre Suor Angelica Ferrante.

Allo Monache Cappuccine di Montecavallo afsisterono i PP. Michelangelo da Ragust Consultore Generale, e F. Niccolò da Castellaneta Cappuccini, in cui è Badessa la Madro Suor Francesca Romana, e il P. Giovandomenico di Voltag-

gio Confessore.

Alla Congregazione delle Convittrici del Santis. Bambino Gesù furono fatte le Miffioni dal P. Bonaventura Romagnefi Provinciale de Chierici Minimi de Santi Vincenzo, e Anaftafio, il quale fu direttore degli eferciaj, e il P. Filippo Sauli attefe alle Confessioni col Sig. Abate D. Ottavio Galeazzo Taveraa, e quella Madre Superiora Suor Vittoria Cordiè con ogni fipiriro procurò, che quelle Convittrici continuamente fi applicassero a'santi esercia di pietà, e servor ofe affinenze.

Al Conservatorio del P. Caravita, dette le Mendicanti ad Templum Pacis, diede gli esercizi Spirituali il P. Giovanbatista del Corpus Domini, Lettore di Filosofia, Agostiniano Scalzo di Gesì Maria, il quale ogni giorno vi faceva un Sacro discosso, affistendo con gran carità ad udire le Sante Confessioni il Sig. Canonico D. Sebastiano Primoli, e quella Priora Maria Felice non mancò tenere continuamente dette Zirtello applicate in santi esercizi.

Al Monastero dette l'Orsoline vi affaticò il Padre Fra-Clemente di S. Bernardino Priore nel Convento di Gesti, e

Maria

Maria, essendo Superiora la Madre Maria Agnese di Santa. Getruda della Famiglia dell'Hamaide, la quale nell'anno 1666 andò da Mons a Brusselles a sondar un Monastero della sua Regola, e poi l'anno 1684 venne a sondare questo in. Roma, dove dopo essere stata più anni Superiora, è passata a miglior vira in età d'anni 65 il di 8 di Gennajo del corrête anno 1704,e il Sig. Don Pietro Romano Fornieri Fiammingo n'è Confessore.

Al Conservatorio dette le Filippine si affaticò sì negli esercizi, che in udire le Sacramentali Consessioni I Sig. D. Francesco de Lazzari, e quella Priora Suor Anna Vittoria non mancò ancor essa a procurare colla sua solita vigilanza di sar attendere tutte quelle Monache, e Zittelle all'applica-

zione delle virtù Cristiane.

Affaticandosi dunque da per tutto con tanto fervore a mondare l'anime, si rissettè dall'impareggiabile providenza di N. S. il disturbo, che sarebbesi potuto cagionare in questo tempo di penitenza, se fosse stato permesso alle donne di mala vita il farsi vedere nelle Basiliche destinate per l'acquisto delGiubbileo,ed insieme se si fosse loro permesso l'ammettere uomini nelle loro case, pero fece pubblicare il medesimo Sabato di 20 di Gennajo dal Sig. Cardin. Carpegna suo Vicario un rigoroso editto in cui proibivasi con gravi pene a sì fatte donne di vita disonesta l'andare durante tutto il tempo del santo Giubbileo, cioè dal dì 21 di detto Mese sino al dì 4 di Febbraio seguente alle predette Basiliche,e parimente l' ammettere in detto tempo nelle loro cafe uomini di qualfivoglia forte,o andare a trovargli nelle case loro proprie, o altrove, nel modo appunto, che si osserva in Roma per le solennità del Santo Natale, e della Santa Pasqua.

In oltre eccitata la Santità Sua dal proprio paterno zelo a somministrare a Popoli di Norcia, e degli altri luoghi circonvicini assitti dal Terremoto, anche tutti i possibili ajuti spiritualis per li quali si disponessero a persettamente riconciliarsi con Dio, ed a placare con opere di penitenza la sua.

E 4

indignazione, concesse benignamente per la Diocesi di Spoleti il feguente Giubbileo, che con lettera della Segretaria. di Stato fu trasmesso sotto questo medesimo giorno aMonsig. Vescovo di quella Città, con ordine di farlo quanto prima. pubblicare per tutta la Diocesi.

## CLEMENS PAPA XI.

Niversis Christi-sidelibus prasentes litteras inspecturis salutem , & Apostolicam benedictionem . Cum sicut non sine ingenti animi nostri dolore accepimus, Civitas Spoletana, ac nonnulla Oppida, Terra & loca Spoletana Diacesis nuperrimo terremotu infeliciter concusta maxima inde acceperint detrimenta , quinimmò aliqua ex illis funditàs eversa remanserint; Nos Christi fidelibus Civitatis, & Diecesis pradictarum inter tam graves, quibus affliguntur calamitates, Spirituale aliquod folatium paterna charitate impertiri, illofque ad iram Dei hominum flagitijs provocatam per salutaris penitentie lamenta sincerafque . O unanimes observationes , O orationes placandam, prolatis larga manu celestium gratiarum dispensationi nostre divinitus creditarum thefauris, & excitare cupientes, de Omnipotentis Dei Mifericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confiss, omnibus, & singulis Christi-fidelibus, in pradictis Civitate, Diaces Spoletana commorantibus, qui veré panitentes, & confessi, ac Sacra Communione refecti Ecclesiam, seu Ecclesias àb Ordinario loci adboc deputandam, seù deputandas intrà quindecim dierum continuorum àb eodem Ordinario designandorum spatium semel tantum devote vistaverint, & ibi prò Christianorum Principum concordia preces effuderint, plenariam omnium peceatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domine concedimus . Presentibus post lapfum quindecim dierum minime valituris. Ut autem iidem Christi-sideles hujus pretiosissimi thesauri participes sieri poffint, quibusvis Prasbyteris Sacularibus, aut cuiuscunque Ordinis , Congregationis , vel instituti Regularibus ad Confessiones audiendas approbatis,ut Christi-fideles supradictos, eorum Confes-Ronibus

Ronibus diligenter auditis, ab omnibus excommunicationis, fufpenfionis, & alijs Ecclesialticis Sententiis, & Censuris, nec non ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus, & delictis quantumvis gravibus, & enormibus, etiam locorum Ordinarijs, five Nobis, & Sedi Apostolica, etiam per literas die Cana Domini legi solitas , aut alias quascumque nostras , & Romanorum Pontificum Pradecessorum NostrorumConstitutiones, & quarum tenores prafentibus haberi volumus prò expressis, quomodocumq; reservatis, pænitentia salutari, alijsque, que iniungenda fuerint eis injunctis, in foro Conscientia, & ea vice tantum absolvere valeant, facultatem impertimur. Caterum non intendimus per presentes Super atiqua Irregularitate publicà , vel occultà , notà , defectu, incapacitate, seù in babilitate quoquomodo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere difpensandi, seù habilitandi , & in priftinum fatum reftituendi, etiam in foro Confcientia, neque etiam easdem presentes ijs, qui à nobis, & Apostolica Sede vel ab aliquo Pralato, feù Iudice Ecclesiastico excommunicati, suspensi, interdicti seù alias in Sententias, & Censuras hujusmodi incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nis prius satisfecerint, aut cum partibus concerdaverint ullo modo suffragari posse, aut debere. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, presertimillis, quibus facultas absolwendi in certis ibidem expressis casibus, ita Romano Pontifici prò tempore existenti reservatur, ut ne quidem similes, vel diffimiles Indulgentiarum , & facultatum buiufmodi concessiones , nifi de illis expresse mentio, aut specialis derogatio fiat, cuique suffragari queant, ceterisque contrarys quibuscumque. Dat. Roma apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die xx. I anuarij 1703 anno 3.

Domenica 21 di Gennajo Sua Santità celebrata privatamente la Santa Messa nella sua Cappella, si portò in compagnia de Signori Cardinali Paolucci, e Sacripanti ad assistere, e a servire alla Mensa de Poveri, alla quale diede la, Benedizione nel principio, e nel sine, e mentre quelli definavano, volle, che da Monsignor Massei Coppiere di S. B. si

legge-

Comandò Sua Santità a Monfignor Limofiniere, che difiribuille trenta libre di Cera bianca à ciafcheduna delle 17 Chiefe deputate per le Miffioni, come fi è detto di fopra, a ffinchè fe ne valessero per fare con maggior decenza l'Efposizione del Venerabile. Ordinò inoltre, che si mandaflero a titolo di limosina straordinaria scudi dieci per ciafcheduno a diversi Monasteri poveri di Monache, e di n particolare alle Cappuccine, alle Convertite, e alle Monache della Santissima Concezzione alli Monti, come seguì.

Mandò S.Santità i Macfiri di Cirimonie ad infinuare attuti i Signori Cardinali, che farebbe stato molto convenevole, e di speciale sodissazione di N. S., che l'Eminenze loro facesfero la Comunione Generale a ciascheduno della propria-Famiglia nella loro Cappella la Domenica prossima, o la seguente, conserme si pratica comunemente dall'Eminen e loro ne'Santi giorni di Natale, e di Pasqua, e nell' istesso tempo per mezzo de'medessimi Maestri di Cirimonie ringraziò benignamente i medessimi Signori Cardinali della frequenza, ed esemplare pietà, colla quale intervenivano al-

le Missioni con pubblica edificazione del Popolo.

Essendo trattanto giunte accertate notizie, che il z Terremoto aveva fatto danno considerabile anche nella Città di Rieti, e in molti luoghi della sua Diocesi, tra' quali erano rimasti quasi affatto desolati Monte Reale, Leonessa, e altre Terre situate nel Regno di Napoli, come pure essendosi inteso, che diversi luoghi della Diocesi di Sabina, e di Ascoli erano stati grandemente danneggiati, pensò il Santo Pontefice col suo Paterno Zelo, e carità di soccorrere a tutto quelle povere genti con gli ajuti Spirituali, conforme aveva praticato poco prima verso quelle della Diocesi di Spoleti, e di principalmente risvegliarle a riconoscere ne' pec-: cati degli Uomini la vera cagione del Divino flagello, e a procurare perciò di riconciliarsi con S.D.M. e di placare la fua indignazione con opere di penitenza, con Orazioni, e con altri esercizi di pietà Cristiana . Concesse per tanto il Ginbil Giubbileo per l'accennata Diocesi di Rieti, e per l'altredue Diocesi di Sabina, e di Ascoli similmente concesse l'Indulgenza plenatia, e per la Segretaria di Stato sece trasmettere gl'infrascritti Brevi Apostolici agli Ordinari de'luoghi, con ordine di farne quanto prima ciascuno nella sua Diocesi, la dovuta pubblicazione.

## Pro Civitate, & Diœcesi Reatina. CLEMENS PP. XI.

7 Niversis Christisidelibus præsentes litteras inspecturis salutem, &c. Cum ficut non fine acerbiffimo doloris fenfu accepimus, Civitas Reatina, & nonnulla Oppida, Terra, ac loca Reatina Diacesis vehementibus in eis terramotibus excitatis , magna cum adificiorum publicorum , & privatorum ruina, hominumque etiam ipsorum strage afflicta fuerint; Nos Christi fidelibus Civitatis, & Diacesis prafatarum inter tam graves' quibus affliguntur calamitates, Spirituale aliquod folatium paterna charitate impertiri, illosque ad iram Dei hominum flagity's provocatam, per falutaris ponitentie lamenta fincerafque, 6 unanimes obsecrationes, & orationes placandam prolatis larga manu calestium gratiarum dispensationi nostra divinitus creditorum thefauris, excitare cupientes, de Omnipotentis Dei mifericordia, ac Beatorum Petri; & Pauli Apostolorum ejus autoritas tate confise omnibus , & singulis Christifidelibus in pradictis Civitate, & Diecesi Reatina commorantibus, qui vere panitentes, O confesti, ac Sacra Communione refecti Ecclesiam, seu Ecclesias ab Ordinario loci ad hoc deputandam, seù deputandas, intra quindecim dierum continuorum ab eodemOrdinario assignandorum spatium semel tantum visitaverint. O ibi pro Christianorum Principum concordia preceseffuderint plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus. Prasentibus post lapsum quindecim dierum minime valituris, Oc.

## Pro Civitate, & Diœcesi Asculana. CLEMENS PP. XI.

D fut uram rei memoriam. Ex iniuncti Nobis divinitus Pa-Storalis Officy debitospiritualibus omniumChristifidelium, quorum nobis incumbit follicit udo, prafertim vero nostrorum, & Apostolica sedis etiam quoad temporalia subditorum necessitatibus consulere paterno affectu iugiter satagentes, ac Christi-fidelibus Civitatis , & Diecefis Afculan. , qui ficut non fine gravi animi Nostri dolore accepimus, nupero terramotu, quo d. Civitas , ac nonnulla Oppida , Terra , & loca eiusdem Diacesis concuffa fuerunt, graviter afflicti, & per illam Divina ira monitionem sub potenti Dei manu bumiliati, corde contrito ad Sacram misericordiarum Domini Aram unanimiter accedere, ac opportuna Cælestis opis auxilia implorare cupiunt, ut id ferventius, atque fructuosus faciant, spiritualium gratiarum dispensationi nostra a Deo creditarum munera erogare volentes, omnibus , & fingulis utriufque fexus Christifidelibus in Civitate, & Diecest predictis degentibus, vere panitentibus, & confessis, ac Sacra Communione refectis, qui peracto trium dierum jeiunio Ecclesiaftico , Ecclesias in Civitate , & Diecesi buiusmodi ab Ordinario designandas, vel earum aliquam, die per eumdem Ordinarium specificanda devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordià, heresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesia exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peocatorum suorum Indulgentiam, & remissionem, quametiam Christisidelium defun-Cturum animabus , qua Deo in charitate coniuncta ab hac luce. migraverint, per modum suffragy applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Prasentibus pro hac vice tantum valituris. Volumusautem ut fi,pro impetratione &c. nulla fint. Datum apud S. Petrum 24. Ianuary 1703. anno 3.

E somigliante a questo su quello spedito per la Diocesi di Sabina.

Tenendofi in detto giorno la Segnatura di Giustizia nel Palazzo Vaticano; alla quale costuma d'intervenire la maggior parte de Signori Prelati di Roma, Sua Beatitudine giudicò l'occassione molto propria, e opportuna per dare a' medessimi Prelati diversi importanti ricordi; quali aveva ne' precedenti giorni tra se medessima divissati, per eccitargli a compire diligentemente all'obbligazioni, e alle convenienze del loro stato; ed affinchè l'insinuazione riuscisse più essicace, e fruttuosa, sece serivere dal Sig. Cardinal Paolucci al Sig. Cardinale Spada Prefetto della Segnatura un biglietto die tenore seguente.

La Santità di N.S. benchè abbia molta occasione di restar consolata per le notizie, che in più , e diverse volte ha ricevute dall'E. V. dell'attenzione, colla quale i Signori Prelati procurano di corrispondere all'obbligo del loro stato, del l'applicazione, che ben fanno conoscere di avere alli studi, tanto legali, e Canonici , quanto Sacri , ed Ecclesiastici , dell'integrità , con cui amministrano la giustizia, e soprattutto del buon' esempio, che generalmente danno colla loro vita, e costumi; nondimeno considerando di trovarci presentemente ne'tempi, ne' quali per preservarci da'stagelli , che Iddio ci minaccia , è necessario non folo, che i cattivi divengano buoni, ma anco che i buoni procurino di divenir migliori, e i migliori ottimi, mi ha comandato , ch'io fignifichi all'E.V. come riverentemente faccio, effer sua mente, co'Ella sicontenti coll'occasione della Signatura di domani mattina di dare in nome della Santità Sua a' suddetti Signori Prelati i seguenti ricordi .

Primo. Di procurare, quanto più attentamente potranno di spedire le Cause appoggiate al loro giudizio con tutta quella maggior celerità, chè compatible con l'obbligo di amminificare retramente la giustizia, ben sapendo suiti li pregiudizi) gravissimi, e inespicabili, che derivano dalle lunghezze delle liti. A sal'espetto non attendano raccomandazioni di qualifica, persona, avvendo solo avanti gli occhi Dio, e la giustizia i anzi si assissimpo essenziamente sui a cause ad'altri Giudio.

dici,per, non dar cattivo esempio ad altri di passare simili ustij. Secondo: Si ricordino delle praibizioni a lovo satte in altri tempi di andar per Roma in abito corto; volendo Sua Sansità, che tali proibizioni sano in avvenire inviolabilmente esservate, si, perchè così conviene al loro grado; come per sorre agli Ecclesalici inferiori qualungue pretesto, che patestero avere, di giustificare iu questo genere coll'esempio de Prelati le proprie trasressimoni.

Terzo. Finalmente ben sapendos da tutti con quanto, zelo abbia S. B. incaricati a Predicatoria Missionanise a Consessiona cocassone del presente subbileo di esclamare contro l'absso delle conversazioni troppo libere da qualche sempo in qua introdotte in Roma, aonde derivano, come è ben nota, gravissim mais ristetanois Sig. Prestati, quanto sarebbe in csiri dettisabile quelchè dalla Santita Sua si stima tanto disdicevole negl'isfesi Secolari. E però avvertano di tenersi ominamente lontani datali conversivazioni, per non incorrere nell'andignazione della S. Suama malto più per non incorrere in quella di Dio, che giustamente espe più estata corrispondenza da quelli, a quali largamente emparte i suoi doni. Il Zelo dell'E. V. in render noti a signozi Prelati gli ordini di S. B. saprà ben supplire ove la mia insufficienza avesse mancato in accennarglielo. E resto baciandole uniminente le mani.

Scritto il suddetto biglietto su immediatamente trasmesfo al Signor Cardinale Spada, il quale non giudicò di poter meglio eseguire gli ordini Pontisci), che col leggere, come sece il biglietto issesso a tutti i Signori Prelati, che andavano in Signatura, i quali si mostrarono prontissimi a rendere ladovuta ubbidienza a Sua Beatitudine intutto quello, che sì

cra degnata di loro prescrivere.

Il giorno seguente i Signori Camerieri segreti, e di onore eccitati da tanti esempi della Carità Pontificia, vollero anchessi dare qualche pubblico segno della loro pietà, chi comune consentimento concorsero a somministrate del proprio la limosina di quattro pagnotte, e di un gros-

lo a

so a testa a tutti i prigioni ritenuri tanto nelle Carceri nuove, quanto in quelle di Campidoglio, cosa, che su molto gra-

dlta, e commendata da Sua Santità.

Inoltre il Papa fece avvisare tutta la Corte Pontificia, che si trovasse preparata per la Comunione Generale da farsi la Domenica 28 diGennajo per l'acquisto del SatoGiubbileo;e insieme sece intendere al Padre Casini Cappuccino, Predicatore Apostolico, che si apparecchiasse a fare in tale occasione qualche profittevole esortazione alla medesimaCortePontificia alla preseza di S.Santità, che doveva poi comunicarla. Dopo dunque di aver servito alla Mensa de' poveri secondo il solito, il Pontefice preceduto da tutta la Famiglia. Nobile, fi portò alla Cappella dell' Appartamento effivo, detta del B.Pio V, e poichè vi ebbe orato per breve tempo, si pose a sedere vicino alla Porta della stessa Cappella, In tanto il P. Predicatore Apostolico salito nel Pulpito, che si era alzato nel Camerone avanti la medesima Cappella colla solita sua eloquenza sece a tutti ivi adunati un'afsai grave, e fruttuoso ragionamento, che durò mezora , prendendone l'argomento dalle parole - Domine salva nos : perimus -- dell' Evangelio corrente della Domenica quarta dopo l'Epifania, che riusci molto proprio, e accomodato a' presenti timori del Terremoto; finita la Concione Sua Santità celebrò privatamente la Santa. Messa nell'accennata Cappella, e cotte proprie mani amministrò la Santissima Eucaristia a tutti si predetti suoi Famigliari Nobili, ed anche al Sig. D. Orazio Fratello, e al Sig. D. Carlo Nipote di Sua Beatitudine, che vollero intervenire a questa Sacra funzione.

Nel medefimo tempo da Monfignor Bonaventuri Limofiniere di Sua Santità furono anche Comunicati nella Cappella comune tutti della Famiglia bafsa Pontificia nel modo, che fi pratica nelle Sante Fefte di Natale, e di Pasoqua.

, Nella Cassetta de'Memoriali su trovata una lettera sigillata con soprascritta diretta a Monsignor Orighi Segretario de'Memoriali di Sua Santirà, in cui era una cedola, per la quale il Sig. Leonardo Libri noto negoziante di Roma fi dichiarava di ritenere 500 feudi a credito, e disposizione di N. S., ad effetto di erogargli in sovvenimento di quelle povere genti, che avevano patito danni dal Terremoto, no mai si seppe,chi somministrasse si generosa limosina, perchè il Benefattore volle raddoppiarsi il merito di opera tanto pia col tenere occulto, e segreto il suo nome.

assaissimo gradita.

Ritornando in tanto a raccontare il compassionevole stato del Popolo di Norcia, trovavali per Vicario, e Auditore in quella Città per Monsignor Pietro Gaddi Vescovo di Spoleti il Signore Abate Lucio Amato Turini da Rimini, il quale miracolosamente si salvò col lume in mano forto un'architrave della cafa, dove abitava, e ceffata la prima scossa, il medesimo col lume acceso, che ne dal vento, ne dalla continua pioggia fu mai estinto, con semplice veste da camera senza cappello si portò tra le rovine, per visitare le povere Religiose, delle quali quelle, che crano rimaste vive, cransi ricoverate negli orti de proeri Monasteri, ed esso somministrò loro tutti quegli ajuti neceffarj, che l'angustia di quel tempo, ed il timore permettevano, non mancando anco di spiritualmente soccorrere molto popolo, che da pertutto asperso di sangue fra le tenebre gridava misericordia, e Confessione.

Per il terrore la maggior parte delle genti fi pose in singaverso altri pacso, perla macanza del pane visurono molte angustie; sinchè non si accomodarono le Mole, e i soni, essendone solamente rimasto uno in sito assai pericoloso, per que giorno con gran flento su proveduto col poco, e in tal congiuntura il Sig. Giuseppe Lazzari Luogotenente di Monfig. Prefetto assistito da primari Cittadini, e precissamento da Signori Cavalier Decio, e Abate Lodovico Senzassuono e dal Sig. Antonio Cianconi provide ad ogni suo potere de ogni bisognevole, acciocchè si evitassero i disordini, e perchè pativano anche di fame le Religiose, il suddetto Signor Vicario non mancò di fare ogni possibile per sovvenirle.

Intanto il medesimo Vicario spedì messo al Vescovo di Spoleti, e sempre continuò ad avvisarlo di tuttociò, che di giorno in giorno accadeva, e particolarmente dello stato deplorabile, in cui trovavansi le Monache, le quali tutte stavano in grandisima confusione, e più di tutte quelle di S. Lucia dell'Ordine Domenicano, di cui era Abbadessa Suor Anna Maria Rossi, e ssendo il soro Monastero affatto caduro aterra, e di quindici Monache, che eranvi, ne rimasero mortecinque, e le sopravvistute sino alla venuta di Monsignor de Carolis non partironsi mai da quel loro sito.

Le Monache di S. Chiara dell' Ordine Francescano, delle quali era Badessa Suor Maria Rosa Gecci, governate da' Padri Riformati, videro il loro Monassero tutto distrutto, e di 16 Monache, che vi erano, una ne rimase morta.

Nel Monastero della Pace non perì alcuna Religiosa, benchè non poco patisse, e specialmente nella Clausura, la quale su dopo ristaurata con tavole, essendo Badessa del mede-

fimo D. Anna Scolastica Sinichetti .

Resto de l'utro atterrato il Monastero di S. Antonio dell' Ordine di S. Benedetto di vita comune, e rimase affatto rotta la Clausura, e di 27 Religiose, che vi erano sotto il governo di 1). Maria Antonia Angelucci loro Badessa, tre nemorirono sotto le rovine, e molte altre ressano malamente serie:

Nel Monastero di S. Caterina dell'Ordine di S.Benedetto, di cui era Badessa D. Maria Stella Tibaldeschi, non ostante che restasse tutto danneggiato, e la Clausura affatto aperta.), e il e il Dormitorio tutto fosse precipitato a terra, prodigiosamente fi falvarono tutte le Monache, che in numero di 26 vi flavano.

Resto bensì quasi tutto atterrato il Monastero della Santissima Trinità dell'Ordine Francescano, in cui si trovavano solo sette Monache, la maggior parte vecchie, delle quali era Superiora Suor Lucantonia Silvestri, e queste tutte furono cavate di fotto i fassi non poco danneggiate.

Per tanto le Monache di S. Chiara non effendo in conto veruno ficure nel loro picciolo Orto, ove eranfi ricoverate, furono necessitate trasportarsi nel detto Monastero della Pace di somigliante regola, e che non era tanto precipitato, e di molta capacità, effendo accompagnate in sì fatto trasporto dal P. Guardiano della Santissima Nunziata de'Riformati, dal loro Confessore, dal suddetto Sig. Vicario, e da altri.

In questo mentre era arrivato da Roma in Norcia sua Patria il Sig. Epifanio Ferretti, il quale trovandola in si miserabile stato, e vedendo tutta quella gente smarrita, che abitava per le Campagne sotto le baracche, e che abbandonatesi da padroni le proprie case alla libertà de' ladri, che senza riguardo del gastigo di Dio commettevano continui furti nè essendovi più nè Tribunale, nè Esecutori, i quali eran rimasti-morti sotto le rovine, coraggiosamente intraprese di provedere alla salute della Patria, e de' Cittadini, perlocchè ingegnatofi di trovare uno de' Trombetti, e fomministratali del suo la mercede, fece pubblicare per tutte quelle baracche per ordine del Sig. Luogotenente, che ognuno fotto pena di scudi dieci dovesse il lunedì a ore 16 trovarsi alla Porta de Massari, acciocchè unitamente col parere di tutti, si dovesfe provedere a' bisogni della Patria, che si trovava senza governo, e senza capi; e in effetto molti ubbedendo a questa intimazione, e molti altri esortati dal medesimo Sig. Ferretti, fi radunarono nell'ora predetta nella baracca de'Padri Celestini fuori di detta Porta, e da quel Consiglio di gente ivi congregata furono eletti per Consolii Signori Paris AntoAntonio Paris , e Stefano Accica , della quale elezzione fu data subito parte al mentovato Sig. Luogotenente, da cui fu con somma sua sodiszzione approvata, tanto piu che imedessimi non avevano in quei primi giorni dell'eccidio risparmiato a veruna fatica, mentre detto Paris procurò, che le robe del Monte diPietà, che stavano ciposte a pubblici infortuni, per essere restre cascata la facciata, sossero ben custodite, facendole trasportare nel Palazzo della Castellina, ed anche operò, che non si desse il facco alla Grasceria, e questi Confoli incontinete con diversi utili provedimenti procurarono di dar selto per quanto poterono al governo di quel luogo di dar selto per quanto poterono al governo di quel luogo di

T. MINES

Intanto effendosi sparsa voce per tutti quei contorni della rovina di Norcia, e venutane la nuova al Sig. Marchese Elisei di Foligno, il quale conosceva la Signora D. Caterina Angelica Pafferini, Monaca del Monastero di S. Antonio, Religiofa di stimatissimi costumi, e di vita esemplare, e all' orazioni della quale in molti fuoi bifogni erafi spesso raccoman-. dato, ispirato da Dio, subitamente si portò con 36 Cavalli al predetto Monastero, i quali servirono per lo trasporto di quelle Religiose, e veramente su providenza di Diomentre quelle non potendo più resistere sotto male acconcio baracche di tela in tempo sì rigido, supplicarono per mezzo del fuddetto Sig. Vicario il Vescovo di Spoleti, acciocchè desse loro la liceza di esser trasportate fuori di Norcia, ed ottenuta detta licenza, negli ultimi giorni di Gennajo accompagnate dal medefimo Vicario, dal fopraddetto Sig. MarchefeElifei,da molti Religiofi,da alcuni loro parenti,e da buone guardie presero il viaggio verso Trevi, e in Palo furono ricevute, ed incontrate da moltcDame, nel qual luogo dal Sig. Marchese Elisei furono lautamente trattate, e il giorno seguéte furono accompagnate dalle medefime Dame verso Trevi.

Le Monache di Santa Caterina essendo state molti giorni sotto baracche di tela, non potevano più sossirire i continui patimenti cagionati da'sfreddise dalle continue pioggiesoltre it timore degl' incessanti tremori della terra, che sentivansi, e però risolverono anch'esse, colla permissione di Monsig.

E 7

Vescovo i di passare nel Monastero della Santissima Trinità di Visso, verso dove il di 23 di Gennajo presero il viaggio accompagnate dal medefimo Signor Vicario Turini, dal Signor Andrea Pafferini, che in detto Monastero vi ha una forella, e tre Nipoti, che sono D. Maria Maddalena, D. Maria Alesfandra, D. Maria Benedetta, e D. Maria Angelica, e dal Sig. Epifanio Ferretti, che similmente vi ha due sorelle. che sono D. Maria Geltruda e D. Maria Giovanna e da molte guardie, e mentre furono a mezzo cammino, oltre la neve, ch'era per le strade, principiò di nuovo a fioccare gagliardamente a vento, dimodochè le povere Religiose non potedo più stare a cavallo, si posero a piedi, per seguire il lor viaggio, e sebbene le giovani correvano per isfuggire il teporale, le vecchie però non potevansi muovere, il che diede molto da fospirare a quelVicario, e a tutti que'che le conducevano, i quali corfero pericolo di perdere la vita per rendere in sicuro le dette Religiose, e mentre la notte seguente stavano in Visso, sentirono nuove scosse di sì gagliardo terremoto, che misero in gran spavento le dette Religiose, le quali appena fatto giorno chi amarono il detto Vicario dicendolische affolutamente non volevano più stare in detto luogo, mentre fi vedevano ne'medefimi pericoli, difastri, e patimenti anche di baracche; perlochè il detto Vicario per evitare qualche sconcerto, che potesse agevolmente nascere, fi portò tofto a Spoleti co'detti Signori Pafferini, e Ferretti, e rappresentato il tutto a quel Vescovo, fu risoluto di codurle in detta Città nel Monastero del Palazzo, luogo non danneggiato dal Terremoto, al qual fine il Vicario coll'istesse persone ritornato in Visso, mentre la mattina della Purificazione molto per tempo le dette Religiose Confessate, e ricevuta la fanta Comunione stavano fulla porta del Monastero di Visso, licenziandosi da quelle Religiose per mettersi in viaggio, in un subito s'intese una fiera scossa di Terremoto, della quale più particolarmente fotto si parlerà. A sì spaventoso tremore della terra, le Monache di Visso repente fuggironsi nel lor' Orto, e queste saltarono fuori di quel-

quella Claufura, e tutte unite ufcirono dalla Terra in qualche distanzajonde il Vicario si trovò nuovamente in un mare di confusione, non lasciando però mai di accorrere, ove il bilogno lo richiedelse infleme co'parenti, e colle guardie, e cessato il timore, quelle povere Monache tutte stanche si mifero a cavallo, profeguedofi il viaggio co'foliti patimeti, maggiori anco in quegli, che le reggevano, e l'accompagnavano, ch'erano i Signori Cavaliere Decio Senzasuono, che vi avea una fua Zia, e due forelle, che fono D. Cammilla Scolastica, D. Maria Lodovica, e D. Giovanna Olimpia, ed una foretla educanda, nominata la Sig. Giovanna, e'l Sig. Antonio, Cianconi, il quale parimente vi aveva D. Maria Giacinta fua nipote, e D. Benedetta Rosa Ridolfi Vicaria, sua Cugina, essendo in Ioro compagnia anche il P. Matteo Cianconi Prete dell'Oratorio di S.Filippo, co i predetti Signori Passerini, e Ferretti; la prima sera si fermarono alla Pieve Turina in. un casino di detti Signori Cianconi, dove furono lautamente trattate, la seconda sera a Palo in casa del Sig. Marchese Elisei, il quale a contemplazione del Sig. Cavalier Decio Senzasuono le trattò con gran generosità, di là partirono per Spoleti, e incontrate da quel Monfig. Vescovo, e da molte Carozze di principali Dame, furono incontinente introdotte nel Monastero del Palazzo, dove sino al presente dimorano, benissimo trattate da quelle buone Religiose.

THE PERSON NAMED IN COLUMN

Nel Monastero della Santissima Trinità non essendo rimasto luogo abitabile, e rotta affatto la Clausira, si posero le Monache sotto le tende, per la loro vecchiaja non potendos slontanare da quel sito, Perlochè su fatta loro una basacca di tavole, si provide loro meglio che si porèconsorme su praticato con tutte l'altre, che rimasero in Norcia, usandos da tutti ogni carità per sollievo, e ajuto delle medessme.

Tutte queste operazioni furono satte prima, che dalla Sacra Congregazione de Vescovi, eRegolari giungestero gliordini dalla medesima spediti sotto il di 26 di Gennajo ad istadal Sig. Abate Lodovico Senzasuono, il quale da Norcia a tal'essetto venne per le poste a Roma; sebbene il Sig. Card.

A 8

Pao-

Paolucci aveva prevenuto con sua lettera scritta a Monsig. Vescovo di Spoleti, colla quale ordinava, che si trasportasfero dette Monache ne'luoghi più sicuri di quella Diocess, o in altri, che paressero più propri alla sua prudenza, confarle accompagnare da persone Religiose, e con buone guar-

die, perchè così era la mente di N. S.

Quanto grande fusse la consusone che, l'improvisa scossa
del terremoto, e la rovina cagionatane apportasse ra queiPopost, che patirono sì stata sciagura, agevolmente si può compredere da quelchè successe degli abitati della Villa delCapo
del Campo, chè è posta nel Contado di Norcia, poichè essendo loro mancate le grasce, e l'altre cose necessa: al vivereumano, soprasatri in una certa maniera dalla disperazione
portatorsi in più truppe in Norcia, e con alte grida si misero
intorno al Sig. Luogotenente di quella Città, dimandando
minaccevolmente soccosso alla penuria, che si grande avevano di pane, persoche si dette Luogotenente vedendos innon picciolo pericolo fra tanta gente infuriata, provide alla loro bisogna con prendere fubito dal Sig. Senzassono cinquanta rubbia di grano, pagandolo con danari del pubblico,

lirà delle persone.

Una straordinaria grazia concesse in tal tépo N.S. alla Città di Norcia, e al dilei Contado, e il Promotore ne su il Signor Giuseppe Isoldi dalle Preci, e di cui fratello era quel solo, che in detto Castello restò morto dalla repensina scossa del Terremoto. Questi pensando alla maniera di soccorrere l'anime di quelli, che erano restati uccis nelle rovine, supplicò a N.S. che volesse concedere per esse l'Indulgenza, dichiazando privilegiati gli Altari di tutte le Chiefe, che di quel tempo si officiavano in detta Città di Norcia, e nel Territorio delle Preci, e in ciascun altro Juogo del Contado, a che Sua Santità benignamente condiscese, sacendo l'infrascritto rescritto, che originalmente si trassisse a Monsignor Vescovo di Spoleti, acciocchè desse escuzione alla grazia.

e quello prestamente dispensò a ciascheduno secondo la qua-

Tali erano i fanti sudori, che in benefizio del Popolo di Roma largamente in tante maniere spargevansi da si gran numero di Sacerdoti del Clero Regolare, mentre frattanto niente minore compariva lo zelo del Clero Secolare, del quale molti erano i foggetti e per dottrina, e per pietà riguardevoli, che niuna fatica tralasciavano per cooperare conforme l'ardente brama di Sua Santità all'estirpazione del vizio, e alla rinovazione di costumi più fanti,e più innocenti. Erano questi sparsi in varie Chiese di Roma, come da tutto il presente racconto si può agevolmente comprendere, ma la più singolare loro fatica fu nella mentovata Chiefa di S. Gio:de'Fiorentini, in cui come altrove si è detto, si faceva la Missione da Preti Secolarised invero non è così facile il ridire tutti i fanti elercizi che con straordinaria carità ivi pratticaronsi, e nel primo giorno della fanta Missione questa su cominciata co una molto devota Processione, che si parti dalla predetta Chiesa di S. Gio: fotto la condotta del Sig. Canonico D. Antonio Sanfelice, nobile Napolitano, mentre nell'istesso tempo fulle piazze contigue, e più frequentate il Sig. D. Antonio Ruggieri, il Sig. Ab. Carbonara, ed il Sig. D. Onorato Funari da Fondi, Curato di quella Chiesa con gran zelo predicando, chiamavano il Popolo ad intervenire alla fanta Missione, alla quale condusfero un numero ben grande di gente, che sempre continuò fino all'ultimo ad interveniryi, crescendo più tosto, che scemãdo il concorso de'Fedelise cotandovisi spesso anche molti Signori Cardinali, e quasi sempre la maggior parte della Camera secreta, mandatavi da N.S. Grande altresì era la copia de' Confessori, tanto della Casa di S.Gio: quanto della Congregazione de'Preti Missionari Secolari, nuovamente ristabilita dal predetto Signor Canonico, i quali ogni Giovedì si uniscono nella Parrocchiale di S. Tommafo in Parione, per abilitarfi all'esercizio delleMissioni diCapagna, e fra questi particolar-

ne e in tutti i luoghi con straordinario fervore si domandava misericordia al Signore, e si attendevà alla fantificazione dell' Anime, vennero avvist più distinti del dano cagionato dal terremoto nella Terra di Norcia, e ne'luoghi circostanti, e da quegli si conobbe, essere stato di poco inferiore a quello, di cui si racconta da Giovanni Villani nel libro 10 cap. 114 delle sue Istorie, succeduto l'anno 1328 del Mese di Dicembresit quale fu sì grande, che per esso la maggior parte di Norcia fubbissò, e caddono le Mura, e le Torri, e case, e palazzi, e Chiefe con morte, perchè fu subito, e di notte, di più di cinque mila persone, e con la totale rovina del vicino Castello, che si chiamava le Prechie (questo è quello, che ora nominasi de Preci) che non vi rimafe persona, ne animale vivo. Di quello per tanto conosciutosi essere stato questo di poco minore, e chi potrà mai bastantemente spiegare, con quali viscere di pietà N.S. compassionando lo stato miserabile di que? fuoi poveri sudditi, quanta cura subito si prendesse di loro prontamente dare ogni possibile soccorso, anzi giovevolissimi provedimenti in fatti prendesse a prò di quelle genti, e fra questi il principale, e da esso giudicato di tutti il più necessario, fu tosto mandarvi una persona savia, prudente, e avveduta, che avesse la direzione di tutto ciò, che poteva giovare al fovvenimento di quelle genti, e al loro riparo, e fra molti, che gli andarono per la mente, col suo inerrabile discernimento trascelle Monsignor Pietro de Carolis Romano, che allora si ritrovava al governo della Città di Terni, a cui con lettera della Sacra Confulta celeremente trasmessa per istaffetta mandò l'ordine di portarfi senza veruno indugio a Norcia,e a Cascia,e a gli altri luoghi danneggiati dal terremoto, e infieme con tale ordine comunicògli amplissime facoltà, o" in specie quella di prendere col pagamento del dovuto prezzo grani, e ogni altra cofa di qualfivoglia luogo, ancorachè immune, purche rifpetto a'Monasteri di Monache, se l'intendesse con gli Ordinari, e di sostituire coll'istesse sue facoltà ne'luoghi, ove non potesse egli personalmente, altra persona di attenzione, e di fedeltà, e nel medefimo tempo comandò

eziandio N.S.2 Monfig. Lorenzo Corfini Teforiere Generale della Rev. Camera, che gli mandaffe tremila feudi, fómmaaffai rilevante nelle prefenti angustie, dell'eratio Apostolico.

Fece altresi N.S. aggiugnere alle lettere della commissione data a Monfig.de Carolis una particolare istruzione circa il modo di fruttuosamente valersene, nella quale, come in. rersissimo specchio riluce la finezza del paterno, e sollecito amore, con cui riguarda i fuoi sudditi, poiche cosa non vi rimane, alla quale si potesse pensare, a cui non abbia colla sua. gran mente pelato,e infieme proveduto per follievo di quelle afflittissime genti. E in primo luogo per impedire, che non si commettessero furti, anzi per tenere lontani quelli, che per rubare venissero da Stati alieni, e per far sì , che le ruberie. che per avventura fossero state fitte, non restassero impunite. e anco, perchè fosse sicura da ogni violenza l'onestà di quelle povere donne, alle quali conveniva ricovrarsi nelle Campagne,e ne'luoghi aperti, infinuavagli in detta istruzione, che mandaffe uno,o pin Cancellieri secondo il bisogno con birri. o foldati in que'luoghi, ove lo giudicasse più necessità di que'. popoli, privi di una gran parte di vettovaglie perdute fotto le rovine,e incontinente facesse preudere il grano,e tutte l'altre grasce da'luoghi.ove si trovavano, e quelle diligentemente misurate, e descritte con sicurezza di pagarne il prezzo a'padroni,e il grano follecitamente macinato, e fattone il pane, facesse da Parochiso da Religiosiso da altre persone timorate di Dio distribuire quello,e l'altre cose co carità, e debita proporzione, secondo il bisogno di ciascuno. Inoltre, che convertisse, o da se medesimo, dove comodamente lopotesse fare,o per mezzo di persone da potersene veramente fidare, i fopraddetti tre mila scudi, oltre quel che facesse a esso. di mestieri di moderatamente spendere per l'adempimento della propria commissione, in soccorrere all'urgeti necessità di chi fosse in calamità tale, che senza il sovvenimeto di questa limosina per lo estremo bisogno,o sarebbe perito,o sarebbe stato forzato a rubare,o a perdere l'onestà: É che, quando di questo denaro ne avanzasse una parte,ne potesse anco sommini-

11

ministrare ad imprestito, per dipoi a suo tempo ricuperarlo, a que', che quantunque avessero beni, nondimeno dalle rovine de Terremoti erano ridotti in istato di non potersi con quelli foccorrere. Appresso, che fatti con ogni sollecitudine dissotterrare i cadaveri sepolti nelle rovine, facesse da Parochi, o da altri Religiosi prontamente dar loro la sepoltura Ecclesiastica, senza farne l'esposizione, per non maggiormente atterrire il popolo, e per tutti ordinasse celebrarsi un'Essequie universale . Per fine , che deputasse persone abili , e fedeli , per ritrovare col mezzo di operari, i quali fossero sudditi dello Stato Ecclesiastico, e a quali si pagasse la dovuta mercede, le softanze rimafte fotto le rovine , le quali descritte da Notai , co da altre persone a ciò destinate, incontinente si restituissero a padroni sopravvissuti, e se questi fossero morti, o vi fosse dubbio, a chi si appartenessero, si depositassero, per poi consegnarle a chi di ragione si dovessero, rimettendo nel restante alla. di lui prudenza, e attenzione il dare dello frato presente delle cose, come anco di quelche si andasse alla giornata operando, continui, e distinti avvisi a N.S. con cui sarebbesi fatto merito, come pure con Dio, esercitandosi in opere di sì grandi pietà.

Fece parimente sapere per mezzo del Sig. Cardinal Paolucci Secretario di Stato a Mons. Lecce Governatore di Spoleti, che era in Roma, che prontamente ricornasse al governo di detta Città, ove non senza grave danno erasi senzio il tertemoto, concedendo perciò ancora a lui per il bisogno, che ve ne potesse este para la stato di prender grano, o altra cosa, che socie enecessaria, da qualsisia persona, ancorchè esente, o privilegiata, con che rispetto agli Ecclesiassici se l'intendesse con Monsignor Vescovo: Ed insieme fece scrivere a Monsignor Sinibaldo Doria Governatore della Marca, e da N. S. promosso al Chiericato di Camera, siccome anco a Monsig, Valerio Rota Veneziano Governatore di Fano, già destinato alla Prefettura di Norcia di non partirsi da loro governi sino all'arrivo de', Successori, per non lasciare tali luoghi scossi anche si findal terpremoto

oministin Google

remoto senza capo, che gli reggesse, sollecitando però nel

medesimo tempo questi a celeremente portarvisi.

E perchè non ostante le provisioni sopra raccontate, si vide alla prova, che non mancava gente cotanto empia, che da queste compassionevoli sciagure prendeva scelleratamente la congiuntura di convertire in rapina i miserabili avanzi di quel che si trovava, o nelle case demolite, o altrove, perciò per tanto più afficurare le fostanze sopravanzate alla rovina di qu'ei luoghi, fece la Santità di N. S. con staffetta spedita a posta ordinare al Governatore di Ascoli di mandare tosto alcuni Soldati di quei, che stanno di quartiere in detta Città, al servizio, e ubbidienza di Monsig. de Carolis Commissario Apostolico predetto, il quale se ne valesse per raffrenare del tutto

sì fatte rapine .

Portatofi per tanto Monfignor de Carolis all'adempimento della sua commissione, sodisfece così appieno all'aspettazione, che ne aveva conceputa il Sommo Pontefice, per il puntualissimo ragguaglio si dello stato, in cui aveva trovati que' luogi atterrati dal terremoto, come per i celeri provedimenti, che con fomma attenzione, e carità aveva conforme la predetta istruzione presi per sollievo di quelle genti meschine, che meritò di sentire con lettera speciale del Sign. Cardinale Paolucci non folamente una benignissima approvazione, che N. S. fece di quelche era dal medesimo stato operato, ma la sicurezza altresì dell'essersi nella mente di S. Santità non poco augumentato il buon concetto, che ne aveva, sprone pungentissimo a sempre più virtuosamente operare, nell'istesso tempo ricevè la facoltà di ricercare le cose rubate anco nelle Chiese, e ne' Monasterj quantunque di Monache, purchè per questi passasse di concerto co' Vicari Foranci, e d' indi estrarne quelche vi si trovasse trasportato.

Ma dal racconto di sì fatte calamità, e de' rimedi così opportunamente, e con sommo amore comandati dalla Santità di N. S. e cotanto attentamente posti in esecutione dal Commissario Apostolico, ritornando a Roma, ivi si proseguivano

le Sacre Missioni con accrescimento sempre di maggior frutto fpirituale, essendosi anche appoco appoco aumentato il numero delle Missioni notturne, poich è seguedo alcune altre Archiconfraternite il pio esempio delle due nominate delle Stimate, e di S. Marcello, vollero anch'esse santamente affaticarsi in. questo utilissimo esercizio, degno di lode maggiore, e alla Divina Misericordia più accetto, e grato, perchè è stato fatto in tempo il più delle volte affai cattivo, o per il vento, o per la pioggia. Queste Compagnie sono state, quella di S. Rocco, coll'assistenza, e vigilanza dell'Eminentissimo Signor Cardinale Ottobono Protettore, e di Monsignor Carlo Cerri diligentissimo Primicerio, il quale per molte sere è intervenut o a questa santa funzione insieme co' Signori Marchese Bongiovanni, Gio: Battista Astalli, Lorenzo Lazzarini, e Pietro Pescatore Guardiani, e i discorsi erano fatti da Padri della Compagnia di Gesù. Nella Chiesa altresì di S.Spirito in Sassia, perchè le contrade di là dal Tevere non restassero defraudate di un così grand' utile, fu intrapresa simile fatica della Missione notturna da Padri Pii Operari di Santa Balbina, Missionari in

quella Chiesa, e si segnalorono con somma fatica, oltre i soprannominati Padri, anche i Padri D. Vincenzo Cozzarelli, D. Federico Leognani Ferramosca, e D. Alessandro de Miele, i quali anche con gran carità si applicarono a fare la Missono a 600. Zittelle proiette di detto luogo, e benchè non avessero Confraternita particolare, che gli accompagnasse, suttavia, moltissimo popolo di que' contorni suppliva a tal difetto, la maggior parte con torce accese facendo grata compagnia al

Signore Ed in ultimo la Confraternita di Gesù, e Maria le ha anch' effa fatte con molto frutto, e zelo spirituale, andando alle preghiere di Monsignor Giovan Francesco Gomez Primicerio, e del Signor Marchese Maccarani primo Guardiano il mentovato Padre Fra Vincenzo di Santa Francesca Agostiniano Scalzo a fare i discorsi, accompagnato da fratelli di questa Compagnia sempre scalzi: Ed in queste Missioni not-

F

4

nurne è stato oltre ogni credenza maggiore il frutto spirituale, seguitandosi da numerossisimo popolo i Missionari per l'anssetà, che aveva di udire la divina parola, e moltissimi, e singolarmente le semmine ascoltando dalle sinestre della propria casa i fruttuosi sermoni, che sacevansi ogni sera da Missionari con si grand'esseacia, che gli Uditori, eziandio giovani per l'addietro traviati, amaramente piagnevano i loro peccati, e sentivansi ad alta voce domandarne a Dio misericordia, e tosto, che era ritornata la Missone in Chiesa, gittatisi a piedi del Padre Missonario si consessavano con tanta contrizione, e con si abbondante copia di lagrime, che difficilmente si può raccontare, e con gran consolazione de Consessioni non che si cibissiero prontissimi ad ogni penitenza, che anzi ne pregavano molte volte i Consessori medessimi a darla loro maggiore.

Procuravasi intanto da ognuno di guadagnare questo sì gran tesoro del Giubbileo, onde vedevansi le tre Basiliche, destinate da Sua Santità per la visita, frequentatissime' sì da particolari persone, che con umiltà vi andavano, recitando Rosarj, e Corone, e dicendo altre orazioni, come anco dalle Confraternite, da' Regolari, e da' Cleri di Preti Secolari, che tutti con ordinarissime Processioni andavano visitando ora le Basiliche, ora fi portavano a falire co'ginocchi la Scala Santa, fenza interrompimento domandando umilmente misericordia al Signore;E fra tutte sopra modo singolare fu quella fatta Venerdì 26 del mese di Gennajo dalla Ven. Archiconsternita del Santiss. Sacramento nella Basilica de' SS. Lorenzo, e Damaso, poichè vestitosi il sacco della medesima l'Eminent. Sig. Cardinale Ottoboni, Titolare della detta Chiesa, mandata avanti la sua famiglia con torce accese in mano, esso medesimo inalberato il Crocifisso della Compagnia, a testa del tutto scoperta lo portò con dimostrazione di esemplarissima pietà sino alla Basslica di S. Maria Maggiore, della quale gode l'Arcipretato, seguendoli dietro in gran numero i fratelli della Confraternita, c i Musici della predetta Chiesa di S. Lorenzo.

Il Sabato di ventisettesimo del mese secero parimente i Padri di Santa Sabina una folenne, e divota processione dalla. Chiefa di S. Maria della Confolazione, ove facevano la Miffione, alla Basilica di S. Gio. in Laterano, portandosi il Santissimo Crocifisso dal suddetto PadreGiuseppe Maria Mazzani, e fu affai numerofa di gente, che con gran modestia andava tutta a coppia cantando il Rosario della Beatissima Vergine, e altre divote orazioni, e v'intervennero in fine tutti i ferventi, Ministri, e Officiali dello Spedale, e sopra trenta Cappellani di detta Chiefa, e in fine i Signori Ciriaco Spada, Gio: della Molara, e Ferdinando Bolognetti Deputati, e il mentovato Padre Dionisio Simone Albiei, e dopo ne venivano parimente a coppia le donne, che avevano anch'esse inalberato il glorioso Vesfillo della Croce, cantando l'istesse orazioni. E in somigliante devota processione il giorno seguente della Domenica condussero i Padri Cappuccini, che facevano la Missione nella Madonna de' Monti, la loro audienza alla Visita di S. Pietro : siccome il medesimo fecero molti altri Missionari.

Nel giorno predetto de' ventisei il Papa sempre più siso al fetmare colla sua mediazione lo sdegno divino, e in uno per fare a tutti col suo grande esempio dolce invito al bene operare, e a darsi di vero cuore agli esercizi di cristiana pierà, andò a vistare gli ammalati nello Spedale di S. Giacomo degl'Incurabili, confortando non meno, che i languenti corpi di quegl'infermi con ottimi, e possenti risorativi, Panime loro con salutari avvertimenti, e dopo avere con straordinaria carità raccomandata l'anima di una moribonda donna, distribuì a tutti una medaglia di argento arricchita dell'Indulgenza.

Frattanto la sera in molti Oratori, oltre il soprammentovato delle Stimate, e oltre i consueti della Comunione generale, detta del Padre Caravita a S. Ignazio, e della Chiesa nuova, si sacceva con gran servore l'esercizio di castigare il corpo colladifeiplina, e specialmente negli Oratori della Compagnia del Santissimo Sacramento di San Lorenzo, degli Agonizanti, di S. Rocco, e di Gesìs, e Maria al Corso,

E per-

É perchè era avvenuto, che da alcuni malamente interpretandos la concessione del santo Giubbileo, eras creduto, che per acquistarlo in questa prima settimana si poetse visitare una delle tre Basiliche da Sua Santità destinate, anco la Domenica 28 del mese, che era principio della seconda settimana, onde quantunque adempiutos si da questi il digiuno prescritto, non eras però ancora visitata la Basilica, o non eras sodissatto interamente all'altre cose ingiunte per acquistare l'Indulgenza, il Clemente nostro Santo Padre concesse, che facendos tal visita, o pure consessandos, e comunicandos, e dando la limosina anco in detto giorno di Domenica si guadagna se il tesoro del Sacro Giubbileo.

Cosi con non ordinaria pietà, e con cordialissima contrizione de'fedeli terminossi la prima settimana del Giubbileo, nella quale siccome furono degni di ammirazione i continovati esercizi di divozione, fatti dalle sopraddette due Archiconfraternite delle Stimate, e del Santissimo Crocifisso di San Marcello, di S. Rocco, e del Gesù, e Maria, così non si debbono passare sotto silenzio altri simili con molta edificazione, oltre la visita delle Basiliche comune con tutte le altre, dimostrati anco in questa prima settimana dalle Ven. Archiconfraternite di S. Maria del Pianto, e del Santissimo Nome di Maria in -S. Bernardo alla Colonna Trajana, e degli Agonizzanti. E perchè quella della Madonna Santissima del Pianto, che eretta nella Chiesa di tal nome, ha la cura di una miracolosissima. Immagine della Beata Vergine, già posta nella pubblica muraglia, e dipoi per le prodigiose lagrime da essa nell'anno 1546. sparse dagli occhi, trasportata l'istesso anno a sue spese da Niccola Acciaiuoli Nobile Fiorentino in questa Chiesa nuovamente fabbricata, celebrava appunto in detto giorno de' quattordici, nel quale il Terremoto si fece sentire, l'annuale memoria del mentovato prodigio, giudicò per tanto di dovere rendere più specialmente grazie alla Sovrana Regina del Ciclo, dal patrocinio della quale, in quel giorno particolarmente venerata da questa pia Cofraternita, si deve a gran ragio-

47

ne riconoscere l'avere Iddio preservatici dal meritato gastigo : E però oltre le sopraddette visite delle Sacre Basiliche, e della Scala Santa, e oltre l'effere ogni sera andata in tempi per lo più piovosi processionalmente a venerare il Santissimo Sacramento nelle Chiese, ove stava esposto per le quarant'ore correnti,e oltre il tenersi scoperta di ordine del Sig. Marchese Lanci primo Guardiano la detta miracolosa Immagine, avanti di essa si cominciò a recitare ogni sera con concorso assai grande la terza parte del Santissimo Rosario, divozione, che pure al prefente continova, e continuerà in avvenire. Siccome dall'Archiconfraternita del Nome di Maria ogni sera fino al dì 15. di Luglio, in cui si terminò una divotissima Missione fatta ivi per otto giorni dal mentovato Padre Tommasini Gesuita si sono recitati i cinque Salmi, la prima lettera de' quali compone il Santissimo Nome di Maria, e le litanie della medesima colla continua assistenza di Monsignor Lodovico Pico della Mirandola, vigilantissimo Priore di detta Archiconfraternita, quale l'ultimo giorno di detta Missione a tutti quelli, che si communicarono, che furono sopra 2300, fece dare un libretto de sopraaccennati cinque Salmi, e l'Eminentissimo Sig. Cardinale Sacripanti Comprotettore di detta Archiconfraternita, ne communicò fopra 200.con edificazione grande di tutti.

Molti Parrocchiani ancora si sono assaticati a prò del loro popolo, e di particolare menzione sia questi apparisse degno quello della Chiesa di S. Gregorio Magno al Ponte a quattro Capi, poiche o in udire le consessioni, oin esottare con spessio, insteme divoti discorsi gli ascoltatori a penitenza, o increcitar col popolo Salmi, Inni, Cantici, e altre divine preciper implorare il perdono de' passati salli, o in quotidiano viste processionalmente satte in tempi per lo più sortemento piovosi alle sante Bassiliche, e ad altre Chiese, particolarmento que que le, nelle quali era alla pubblica adorazione esposso l'Augustissimo Sacramento, o in Missioni notturne da esso per la sua Parrocchia fatte, ha egli con si servente carità inogni tempo faticato in altrui benessico, che può ben sperarne da Dio copiosa la mercede.

Vide il nostro Santo Pontefice, e con somma sua consolazione lo vide, questa straordinaria frequenza, ed umile compunzione, con cui da tutti si concorse ad ascoltare la santa. Missione, però sempre più intenta la sua Pastorale vigilanza a secondare, e a maggiormente promuovere il fervore, con cui per misericordia del Signore ciascuno attendeva a far frutti degni di penitenza, e a veramente riconciliarsi con Dio, affinchè non avessero per loro disavventura a rimaner privi di così gran bene quei soli, che non intendono la lingua Italiana, volle, che anche per questi si facessero nel loro naturale idioma per tutro il corso della seconda settimana del Giubbileo le medefime facre Missioni nelle Chiese nazionali, o in altre a tale effetto destinate, onde da ogni lingua, e in ogni lingua. glorificandosi il Signore omnis lingua confiteatur, quià Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris . E così approfittandosi tutti di mezzi cotanto salutari per ridursi a una vera, e sincera penicenza, potesse ognuno giustamente sperare di essere un giorno annoverato a quella gran turba degli eletti, che vide l' Apostolo S. Giovanni Ex omnibus gentibus, & tribubus, & populis, & linguis , Stantes ante thronum , & in conspectu Agni .

Diedesi in tal maniera principio alla Sacra Missione anco nelle Chiese nazionali, ed in quella di S. Maria dell'Anima della nazione Tedesca procurarono la fantificazione di quelle genti, con pascerle della divina parola, il P. Enrico Faber Schintz Domenicano assistente di Germania, e dell'altre Provincie Settentrionali, il P. Ferdinando Maiselseder Procurator Generale di S. Paolo primo Eremita, e di il Catechismo su con gran cura, ed amore satto da' Sacerdoti D. Pietro Artingher Sagressano, e Predicatore annuale di detta Chiesa, e D. Niccolo dal Vvich, essendo i giorno intervenuti l'Eccellentis. Signor Cotte di Lambergh Oratore Cesarco, e Monsignor Pietro Ledrou Sacrista di N. S. e Monsignor Francesco

Caunitz Auditore della Sac. Rota.

Nella Chiesa di S. Luigi de Francess hanno fatte le prediche il Padre Renato Diversi della Missione di Monte Citorio, il P. Ales-

49

Alessio Dubuc Teatino, il Padre Gioseppe dela Baume. dell' Oratorio di Francia, il Padre Clemente di Gesù Procuratore Generale di S. Dionisio del Riscatto di Francia, i Padri Agostino di Lione, Guardiano della Chiesa della Madonna de Miracoli de Risormati del Terz'Ordine di S. Francesco, e i Padri Caprasio, e Fulgenzio della loro Provincia della Guascogna, el Ignazio Cortase di Provenza de Minimi di S. Francesco di Paola, Lettore di S. Teologia nel Convento della Trinirà de Monti, col Padre Renato Diversi della Missione, alle quali prediche, e altre facre funzioni il più delle volte ha assistito l'Eminentis, Sig. Cardinale di Gianson.

In S. Giacomo de' Spagnuoli con notabilissimo concorso della nazione si sono uditi predicare i Padri della Compagnia di Gessì, cioè il Padre Emanuelle della Pegna Sostituto per l'Assistenza di Spagna, Giuseppe Alfaro Teologo della Penitenzieria, e Revisore de'libri, e Giovanni da Ulloa Lettore di Teologia nel Collegio Romano, essendos imolto lodevolmente affaticato nel fare l'istruzione il Padre Francesco San-

tigliani.

I Portughesi nella loro Chiesa di S. Antonio hanno ancora esis ricevuta la santa Missione dalla bocca de' Gesuiti, cioè de' Padri Emanuelle Correa Asisstente di Portogallo, Francesco Leytam Revisore de' libri, Gio. Battista della Valle Sostituto dell'Asisstenza di Portogallo, Emanuelle Cardoso Penitenziere in S. Pietro, e Girolamo Cassiglio studente di Teologia, e una volta vi ha anco predicato il Padre Fra Bernardo di Castelbianco, Procuratore Generale dell'Ordine Ci sterciense di Portogallo.

Nella Chiefa delle Monache delle perpetue adoratrici del Santisimo Sacramento, eretta dalla Maestà della Regina Maria Casimira di Polonia, Vedova del Rè Giovanni III ha predicato in lingua Pollaca Monsignor Niccolò Poploschi Vescovo di Livonia, e di Piltina, Gran limosiniere di S. Maestà , il quale oltre le prediche da esso sitte con intetvento di grazin numero di nazionali, ha eziandio con molta carità spiegato il

Catechismo a poveri di quella nazione, de' quali era grande la moltitudine: vi hanno altresì predicato molti Preti Secolari, e Religiofi di diversi Ordini, non solo in lingua Pollacca, ma anco in Franzese, e singo larmente l'Abate Fortin Franzese, e i nominati due Padri Agostino di Lione, e Caprasio di Guafcogna de Riformati del Terz'Ordine, per comodo di quegli di tal nazione, che stanno al servigio di S. M. Vi sono intervenuti molte volte alcuni Signori Cardinali, e specialmente i Signori Cardinali Carpegna, e Sacripante, ed una volta è andata in questa Chiesa a venerare il Divinissimo Sacramento ivi esposto, la Confraternita del Santissimo Sacramento eretta in S. Andrea delle Frate, della quale è Primicerio Monfignor Giuseppe Negroni, e per la gran moltitudine del popolo, del quale era incapace quella Chiesa, si dava la benedizione col Sacramento sopra la soglia della porta di essa. e S. M. ogni giorno distribuiva abbondanti limosine a poveri Pollachi.

Gl' Inglesi altresì ancor essi hanno goduta la sorte di così gran bene nella loro Chiesa dedicara alla Santiss. Trinità, e al glorioso martire S. Tommaso Cantuariense; auendo pure ivi efficacemente sparsa la parola di Dio i Gesuiti, che governano quel Collegio, cioè i Padri Roberto Mansfelt al presente Rettore, Ridolfo Postgat gia esso Rettore, e ora Procuratore del Collegio di Liegi in Monte Porzio, Francesco Poel Confessore degli Alunni,e Gug lielmo Mannoc Ministro,e Perseo Ploiden scolare di Teologia

In Santa Maria Egiziaca della nazione Armena è stato molto fingolare nelle prediche fatte in idioma Armeno lo zelo di Monsignor Elia Arcivescovo di Aspano, Carmelitano, e di Monfignor Giovanni Arcivescovo di Caffa, Armeno, sempre con numerosa audienza di que' nazionali, anche di molti Vefcovi, che si trovano in Roma, e coll'assistenza continua di Monfignor Giuseppe Domenico de Totis Prelato di detta Chiesa.

I Padri della Compagnia di Gesù sono stati i Missionarj nella

nella Chiesa di S. Atanasio de' Greci, avendovi sempre predicato il Padre Pantaleo di Andria Penitenziere di San Pietro, suori che una volta, in cui vi ha con grand' efficacia predicato il Signor Abate Don Giovanni Stai, già ivi Alunno, e poi Missionario in Levante, e ora mandato in Ungheria, e vi si sono cantate in Greco le lunghe, e divote orazioni, che leggonsi nell'Eucologio per i pericoli de' terremoti, non senza gran frequenza si di nazionali, come di altr'intendenti del loro idioma, ne senza speranza di ricondurre all'ovile qualche secondare scismatico.

La nazione Siriaca non restò anch'essa questo granbene, avendo predicato nella Chiesa della Madonna della-Sanità in strada Felice a detta nazione Monsignor Giuseppe Patriarca di Babilonia de' Caldei, e Monsignor Atanasso Zaf-

far Vescovo di Mardin con gran concorso.

Il mentovato Patriarca de Caldei zelantissimo della propagazione della Cattolica Religione, ne sazio delle fatiche con somma sua lode sostere in dette Chiese di S. Maria Egiziaca, e della Madonna della Sanità, volle ancora predicare dogmi di sana dottrina, e veramente Apostolica nella Chiesa del Collegio di Propaganda side, e ne diede supplica a N. S. per ottenerne la permissione, del seguente tenore.

## BEATISSIMO PADRE

Giuseppe Patriarca di Babilonia de Caldei supplica la somma Clemenza di Vostra Santità a voler concederli facoltà, e licenza di predicare agli Orientali della Chiesa di Propaganda sie Domenica prossima, essento molti, i quali attualmente ritrovanst in questa Alma Città privi di Religione, e dubbiosi circa gli articoli della santa Fede, a quali vuole detto Oratore spiegare i detti articoli, e dimostrargli i loro errori, acciocchè il Signor Iddio per sua miscricordia si degni d'illuminargli, mediante l'orazioni di Vostra Beatitudine. Supplica anco Vostra Santità a voler concedere Indusgenza plenaria a tutti quelli, che si troverranno presenti alla predica, consessimo e comunicati.

52

Alla quale istanza benignamente condescese N. S. concedendo la sua benedizione, e l'Indulgenza in articulo mortis a quelli, che avessero sentita la predica di detto Monsignot Patriarca de Caldei nella Domenica prossima, di 11 del mese di Febbraio.

In questa feconda settimana i Padri Gesuiti surono mandatia a fare anco la santa Missione nelle iprigioni di Campidoglio, dove la continuarono per dicci giorni, e a gran prò di que carcerati vi si sono impiegati nelle prediche i Padri Lorenzo Longo, e Ortensio Balestrieri sudenti di Teologia, e nell'udire le confessioni i Padri Gio: Battista Naselli Rettore del Colleggio Ibernese, e Baldassare Montecatini Lettore di Teologia Possitiva nel Collegio Romano, il Padre Carlo Spinola-ivi Procuratore, il Padre Alessandro Pollioni Prefetto de Studi in Seminario Romano, e Gregorio Maria Aldini studente di Teologia. E in queste carceri la raccolta spirituale sattane da questi Religiosi non è inferiore a quella di sopra raccontata fatta nelle carceri nuove.

ro Chiefa di Sant' Alessio nel Monte Aventino molti escrizi pirituali predicandovi il Padre D. Evangelista Bissi Cremonese, Procuratore Generale, e altri Monaci di detto Monaflero. Siccome i Padri Agostiniani Scalzi del Convento di Gesù, e Maria si sono parimente molto affaticati in simili pii esercizi, e specialmente in udire le Consessioni, essendo in ciò impiegati sino in trenta di que' Religiosi, i quali anco con decreto capitolare secero voto al loro glorioso San Niccola da Tolentino, Protettore di S.Chiesa di cantatli ogni mese per un'anno solennemente una messa, e di volere questo prefente anno digiunare nella vigilia della sua festa, e alla prima messa, che si cantata, assissi boto numerosa la alla prima messa, che si cantata, assissi boto numerosa la calla prima messa, che si cantata, assissi boto numerosa la calla prima messa, che si cantata, assissi boto numerosa la calla prima messa, che si cantata calla si boto numerosa.

Compagnia ivi eretta, e vi fi fece con tale occasione la Comuni one generale. I Padri Minori Osfervanti hanno non meno degli altri dimostrato ardenti simo zelo d'intercedere da Dio il perdono de nostri peccati, facendo ogni giorno continue ora-

Da Monaci altresì di San Glrolamo furono fatti nella lo-

zioni

zioni nella loro Chiesa di S.Maria di Araceli, e principiando dall'Altare maggiore:, ov'è l'immagine della Beatifs. Vergine dipinta da S. Luca, ivi cantavano solennemente le di lei litanie, e dopo andavano all'Altare del Santiss. Crocifisso, ove cantavano l'Inno Stabat Mater dolorofa, a quelli del Serafico Padre S. Francesco, e di S. Antonio, ove pure cantavano il responsorio Si quaris miracula, e del Beato Francesco Solano, particolare Avvocato de'fedeli ne'pericoli de' terremoti, e in ultimo ritornavano all'Altare della Beatissima Vergine, dove con gran confolazione spirituale del popolo, che in gran numero vi concorreva, da vasi la benedizione: siccome con gran pietà da molti frequentavafi la divozione della Via Crucis, nella quale tuttavia gran numero di gente continua ad esercitarfi . I Monaci Celestini di S. Eusebio hanno tre giorni digiunato in piena Comunità in pane, e acqua, e nella loro Chiesa hanno fatti molti esercizi di pietà, a quali hanno molto esemplarmente assistito sempre Don Celestino Guicciardini; Abate perpetuo, soggetto di fingolare dottrina, e erudizione, Don Pietro Bargellini Priore in detta Chiesa di S. Eusebio, Don Francesco Righi, Don Diego Grignani Lettore di Teologia, e Don Giulio Oddi Procuratore del Monastero.

I Monaci Camaldolensi di San Gregorio sotto l'ubbidiendel loro Padre Abate, Don Francesco Maria Ricci, benché discosti dall'abitato, si sono segnalaticon escrezi di singolare pietà, e specialmente coll'accompagnare irre giorni del digiuno per ciascuna settimana del santo Giubbileo con altretante visite alle Bassiliene, e con fare continue orazioni si era Coro, come alla Cappella, in eni si conserva l'Immagine della B. Vergine, celebre sper aver parlato nella casa paterna al Santo Pontesice Gregorio Magno; Ed assisterono sempre inchiesa ad ascoltare con gran carità le Confessioni il Padre, priore, e i Padri Don Bassilio Leonardi, e D. Giacinto Maria

Gherardi.

In ultimo non si è lasciato da Padri Gesuiti di coltivare con esercizi straordinari di cristiana pietà anco lo spirito degli Alu-

ni, e convittori de' Seminarj, e de' Collegjal loro governo commelsi, e degli scolari del Collegio Romano con sance escretazioni, e con pie istruzioni circa i precetti di nostra Fede, onde in tutta quella gioventù indrizzata per il sentiero della virtù, e della pietà insieme, si è veduto un notabilissimo accrescimento di divozione.

In tal guifa, e con sì grande aumento facevansi, e proseguivansi queste sante Missioni, è la Pietà, e la Religione, concui da tutti si procacciava di approfittarsene, erano indicibili: Siccome lo zelantissimo Pontefice desideroso di cavarne quato più si potesse di bene, ed altresì vago di porgere all'Anime di quegli, che erano disgraziatamente morti sotto il terremoto, fovvenimento co' fuffragi, non meno di quello, che con tanta carità aveva fatto col danaro, e colla cura provedendo a sopravvissuti, concesse il potere nella seconda settimana applicare il Giubbileo per modo di suffragio all'anime de' fedeli defonti ; espresse però la considenza , che aveva della pietà di ciascuno, che per essere stato con singolare grazia della divina misericordia preservato da somigliante infortunio, fosse specialmente per ricordarsi in questa occasione dell'anime de' sopraddetti morti, offerendo a S. D. M. anco in questo atto di cristiana carità verso il nostro prossimo già morto un picciolo contrassegno della gratitudine dovutale per un sì gran benefizio. E per viepiù animarci tutti, volle S. Beatitudine, che nel martedì, che veniva appresso, che era il di trentesimo di Cennajo, si celebrasse per suffragio dell'anime predette nelle tre Basiliche di S. Gio: Laterano, di S. Pietro in Vaticano, e di S.Maria Maggiore da Capitoli, e da altri tutti obbligati di assistere al Coro, una messa solenne di requiem, e in oltre per quel giorno diede agli Altari tutti di dette Basiliche,siccome anco a quegli delle Chiese de' Santi Benedetto, e Scolaflica della Nazione di Norcia,e di S.Biagio in Campitelli, ove è eretta la Compagnia della Beata Rita della Nazione di Cascia, l'indulto di Altare specialmente privilegiato dalla Sede Apostolica per i defunti, insinuando perciò a Sacerdoti sì Regolari,

₹₹

golafi, come Secolari, l'andare a celebrare in dette Basiliche, e in dette Chiese, ove a chi l'avesse richiesta, sarebbe stata data limossna col danaro mandato a tale essetto del proprio da

Nostro Signore,

Venuto il giorno stabilito de' 30, la Santità di Nostro Signore calò nella Bassilica di San Pietro, ov' egli ancora all'Altate del suo glorio so Predecessoro S. Gregorio Magno osferì il Sacrosanto Sacrissico della Messa per l'anime de' predetti desunti: E in tutte le Bassiliche, e Chiese suddette su grandissimo il numero delle Messe celebrate, non che da semplici Sacerdori Secolati, e Religiosi, ma anco da Cardinali, e Prelati; Onde con straordinario piacere di Sua Beatitudine, che vide si gran pietà nell'Ordine Ecclessassimo, si quali nella Chiesa degna d'ammirazione, che pochissimi sossimi sossimo glati nella Chiesa di S. Giovanni in Laterano non passarono il numero di tre, e di poco lo sopravanzarono nell'altre due Bassiliche, e questi costretti certamente dalla loro povertà.

Ma non appagossi il paterno amore di Sua Santità di solamente soccorrere co' suffragi spirituali l'anime de' morti predetti, poichè oltre i soprammentovati sussidj, che furonli permessi dalle strettezze dell'Erario Apostolico ne'presenti tempi sopra misura aggravato, bramoso di sovvenire anco conmaggiori aiuti temporali all'estremo bisogno di quelle povere genti,che per misericordia del Signore sopravvissure all'eccidio infelice delle loro patrie erano rimaste del tutto prive, e spogliate delle proprie sostanze, ordinò, che con particolare notificazione, e con la voce de' Predicatori, e de' Missionari si eccitassero caldamente i fedeli a fare secondoche la propria pietà a ciascuno dettava, qualche limosina per sollie. vo di quegl'infelici, ridotti in un momento in uno stato così compassionevole, e miserabile, o almeno a convertire inquesto sussidio quella limosina, che per altro dovevasi a suo arbitrio da ciascuno dare per acquistare il Santo Giubbileo, perchè adivenuta più meritoria, sarebbe stata ottimo mezzo

per ottenère da Dio il dono tanto necessario della perseveranza ne' fanti proponimenti fatti ne' giorni antecedenti, maggiore, anzi unica grazia, di cui si dovesse con servorose preghiere supplicare S. D. M. Per ricevere poi queste limosinestirono collocaté cassette nelle Chiese, in cui si facevano le-Sacre Missioni, e nelle Bassiche destinate a vistrats per il con-

feguimento del Giubbileo.

E con gli efferti si conobbe, non effere stata vana la confidenza, che il Papa ebbe nella pietà di Roma, posciache di là a pochi giorni apertesi le cassette, si trovarono in esse abbondanti limofine fino alla fomma di 1300 fcudi, 3300 de' quali erano in cedole di cento, dugento, e fino in cinquecento scudi, ed il restante in danaro, in medaglie, in fibbie, e in altre fimili cofe d'argento, e non vi mancarono pietofe femmino, che a somiglianza di quelle samose antiche donne Israelitiche spogliatesi de' pendenti, de' vezzi, e delle maniglie le misero dentro le dette cassette a prò di que' poveri. Particolarmente in sì fatta congiuntura spiccò la singolare, e per innanzi nota pietà dell'Eminentissimo Signor Cardinale Marescotti, che fatti prendere dalle sue stanze diversi argenti,e quegli, il peso. de quali di molto avanzava trecento libbre, fatti portare nelle mani del Signor Francesco Montioni Depositario della Camera, volle, che stessero a disposizione di S. Santità per convertirsi in follievo delle predette genti .

Ora, perchè nella Città un dannoso costume si era appreso, e ogni di più cresceva, che moltissime donne con discapito di quella modessia, che tanto conviene al loro sesso, con distrazione dalle saccende, e occupazioni domestiche a loro più convenienti, anzi con pericolo si della loro anima, come di chi le ammaessirava, e di chi l'ascoltava, applicavansi troppo requentemente ad imparare la mussa, il velantissimo Pastore volendo, col troncare si rea usanza, insieme più assicurarsi di conservare quel prositto spirituale, che per grazia del Signore si rea si anava saccendo nel tempo del sacro Giubbilco, e delle sante Missioni, sece pubblicare un'editto, in.

cui rinnovandone un'altro fimile già fatto dalla santa memoria d'Innocenzo XI, con rigorolo divietto il proibifee in avvenire a qualunque donna o maritata, o vedova, o zittella, ancorachè stia ne' Monasteri, o ne' Conservatori l'imparare sotto qualssida pretesto; eziandio di doverla esercitare ne' medessimi Monasteri, da uomini, o Laici, o Ecclessastici, e in qualssivoglia grado loro attinenti, musica, o suono di qualssivoglia istrumento musicale, imponendo però gravi pene non meno a que', che ardissero d'insegnare loro si fatte cose, che a capi di casa, e alle Superiori de' Monasteri, che ammettessero persone, per ammaessitare leloro donne, e zittelle.

Di grandissimo profitto altresì è stato un'altro editto dalla indefessa cura di Sua Santità nel medesimo tempo fatto pubblicare, nel quale per raffrenare la sempre biasimevole vanità di pompe, e di ornamenti indecenti, ma molto più nelle zittelle, e particolarmente in quelle di mediocre condizione, che ricevono i sussidi dotali dalle Confraternite, e da altri luoghi Pij, e perciò con replicati avvisi da Predicatori, e da Missionari di suo ordine fortemente ripresa si prohibisce alle fanciulle, che avessero avuti, o pretendessero di avere tali sussidi dotali, sotto la pena di non potergli conseguire, o di quelli gia conseguiti perdere, l'usare abiti di seta o sotto, o fopra, merletti, e ricami di qualfivoglia forte, e materia,ficchè per essere capaci di ottenere queste doti debbano vestire puramente di lana,tanto d'inverno, che di fate, vietando perciò agli Ufficiali delle Compagnie, e de' Luoghi Pij il darce alcun sussidio a quelle Zittelle che non avranno avuta dal Paroco la fede da darsi gratis, di avere ubbidito a questo editto e l'istessa perdita è minacciata a quelle, che maritandosi inavvenire con tali sussidj porteranno abbigliamenti, o ornamenti di gioje, di oro, e di argento, che passi il valore di 25 fcudi.

Frattanto in questa fettimana con non minore anfietà della passata ciascino procacciava di applicare o per se, o a pro de fedeli desonti il santo Giubbileo, eradoppiando le divozioni.

H s'in-

s'ingegnava di rédersene meritevole, quado la mattina del secondo giorno di Febbraio confacrato alla memoria della Purificazione di Maria Vergine, fulle diciotto ore e mezzo in circa a tempo sereno, più orribilmente, e più lungamente tremò la terra, che tremato non avea la sera de' 14 di Gennajo, dal qual tremore per se stesso spaventevolissimo, più siero spaurimento eziandio ne fegui, perchè fuccesse appunto in ora, che quafi tutti, uomini, e donne erano rinchiufi nelle Chiefe, intenti molti ad ascoltare la santa Missione, ed altri a santificarsi l' anima co' Sacrofanti Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucariftia, o ad affiftere all'immaculato Sacrificio della Messa, onde veggendosi da tanta gente ivi rinchiusa non solo ondeggiare, e vacillare le foffitte, e le volte, e le pareti delle Chiese, ma anco in alcuni luoghi cadere de' calcinacci, confusione, e paura insieme miste occuparono gli animi di tutti, che più pensare non si può, accrescendosi lo spavento dalla gran. pressa del popolo, che per la maggior parte di subito precipitosamente affollossi verso le porte delle Chiese, delle quali poche erano aperte, non rifinando però infiememente tutti di gridare con alta voce'al Signore misericordia, e perdono. Teneva in quella mattina il Papa nel Palazzo Vaticano Cappella, in cui è consueto benedirsi, e distribuirsi le candele, e già aveva di quelle da se benedette fatta di sua mano copiosa distribuzione, e cantate le litanie della Beatissima Vergine, e fi trovava in piedi al faldistorio avanti l'Altare, dicendo l'orazioni, con cui ne' correnti bisogni della Chiesa domandasi a Dio ajuto, quando si sentì cotanto orribile terremoto, il quale nella Cappella Sistina, ov'egli era, fece un grandissimo, e foprammodo strepitoso fracasso, ma esso niente movendosi dal luogo, in cui era, folamente gittatofi fubito genufiesso a terra profegui con il più intimo affetto del cuore, e versando dagli occhi amare lagrime, a supplica re dentro di se Iddio per la falute del suo popolo. At di cui grand' esempio anco rutto il Sacro Collegio ; e fuori , che tre, o quattro , che si mifero per la gran paura in fuga, tutti i Prelati, che trovaronsi in Cappella,

pella, settero con gran fortezza di animo senza muoversi, accompagnando a quelle di Sua Santità le loro orazioni, finchè cessato il tremoto, il Sommo Pontesice alzatosi fini le gia cominciate preci, le quali terminate risolvè d'andare incontinente con tutto il medefimo Sacro Collegio in S.Pietro a orare alla Confessione de' Santi Apostoli. È in questo tempo di mezzo, (cosa,che siccome non puotè allora udirsi, se non con fomma tenerezza, ed ammirazione, così adesso non si può tacere, se non con taccia di sconoscenza) a molti de' Cardinali, che andando nella stanza de' paramenti a lui si appressavano, con sentimenti di profonda umiltà pregavagli a placare colle loro orazioni lo sdegno divino, poiche tanto irritato l'avevano, come egli diceva, i fuoi peccati, e a fomiglianza di David, Io fono, dicev'egli, che ho peccato: io che ho operato iniquamente, questi, che sono pecorelle, che hanno fatto: Ego fum qui peccavi , ego , qui iniquè egi , isti , qui oves sune,quid fecerunt ? Parole, che a viva forza strapparono il pianto da cuori de Cardinali, e di chiunque altro, che l'udi: E deposti in tanto gli abiti sacri avviossi col seguito del S. Collegio, e della Prelatura alla Basilica di S. Pietro, in cui mentr' egli cra presso ad entrare, seceronlisi incontro alcuni di que' Padri Penitenzieri, fignificandoli il gran movimento, che haveva fatte la Cupola, onde pareva cosa di troppo gran rischio l'esporsi Sua Santità ad andarvi incontinente sotto, senza prima afficurarsi colla visita di persone perite, se fosse restata salda senza verun patimento: ma egli in confronto della salvezza del suo popolo ponendo in non cale ogni pericolo della sua propria persona, niente si arrestò, ma in ogni maniera. volle andare innanzi con inestimabile consolazione di moltisfima gente, che vi si trovava, e che tutta scorgeva in Sua Santità tanto amore per i fuoi fudditi, quanto padre non potrebbe averne maggiore per i propri figliuoli.

Fatta per tanto al fepolero de' gloriosi Apostoli fervorosisfima orazione, per impetrarne in si gran travaglio il di loro poderoso patrocinio, il dopo pranzo volle andare anco allapoderoso patrocinio, il dopo pranzo volle andare anco allavista

visita della Basilica Lateranense, 'e per mostrare più manisesti argomenri dell'interna fua afflizione vestissi di abiti di lana, e comandò, che le sue guardie in contrassegno di duolo portassero le lancie, e le spade voltate a ritroso, e sonassero le trombe, e timpani scordati, siccome nel passare per Ponte. S. Angelo non volle lo sparo del Castello, e andando in tal forma in carrozza co'Signori Cardinali Sacripante,e Paolucci in loro compagnia orava, finchè giunto alla Chiefa di S. Clemente, smontò ivi di carrozza, e accompagnato da molti altri Cardinali, che fino là eranli venuti incontro, andò a piedi,e continuando insieme con tutti i detti Cardinali le sue orazioni, alla predetta Basilica Lateranense, e dopo avere in essa con calde preghiere supplicato l'Altissimo a non adoprare la. spada del suo surore, ch'egli per sua misericordia aveva sinora, fenza altro fare mostrata ignuda, si portò alla Scala Santa, la quale a capo affatto scoperto salì con estrema divozione inginocchioni, e con esso salironla i detti Signori Cardinali, e moltissimi Prelati, che seguitavano Nostro Signore.

Già in questa settimana eransi cominciate a vedere molte processioni assai numerose andare con impolare modeltia, e gravità, e con segni d'interna compunzione alla visita delle Sacrosante Basiliche, o del tremendo Augustissimo Sacramento, o della Scala Santa', ma dopo sì fatto terremoto queste crebbero in estremo, per intercedere non meno perdono, e misericordia dal Siguore, che per rendere con vera umileà grazie a Maria sempre Vergine, di cui in quel giorno celebravasi la festa, di avere misericordiosamente in quel gran scuotimento della terra difesa, e saluata la Città di Roma, conciossiacosache per universale consentimento di tutti su riconosciuto dalla protezione della Madre di Dio l'essere restata. Roma falva, ed illefa. Ed in vero in sì gran numero di foprammodo divote processioni era cosa, che saceva intenerire i cuori il vedere mescolate co' fratelli di alcune Confraternite, o pure da per se molte persone ricoperte di facco scalze, e co' piedi affatto nudi, cofa tanto più notabile, quanto che il tem-

po per lo più piovoso rendeva assai malagevole, e disastroso il tenere i piedi in tal modo scoperti, da quali per essere molte volte bianchi, e delicati, chiaramente fi scorgeva, non essere genti vili, ed avvezze ad andare in quella guisa, ma tali, che per volontaria mortificazione de' loro corpi intraprendevano si aspre penitenze : Anzi non era possibile, senza molto commuoversi, mirare molte altre persone vestite di sacco, che poco stimando il caminare co' piedi scalzi, più orridamente trattavano il loro corposo con strascinare sulle spalle pesantissime croci, o col tenere le braccia sospese in croce legate a un molto grave legno, o con legarfi a piedi lunghe, e raddoppiate carene di ferro, e quelle a gran stento tirarsi dietro, o con acerbamente flagellarfi; Ne deve altresì da sì fatti atti di penitenza escludersi quello, che per mio avviso più d'ogni altro traeva le lagrime dagli occhi degli spettatori, quale era il vedere talora, o Preti, o Regolari, che fono quegli appunto, che nelle estreme bisogne vuole Dio, che si frappongano colle loro orazioni per muro tra esso, e gli uomini, col capo asperso di cenere, con ruvida corda al collo, con gli occhi a terra chini, e con le mani composte, cantando in flebile, e dimesso tuono orazioni per placare l'ira divina, svegliare in tutti straordinaria compunzione. Ne una sola, o due, o tre processioni fi videro di questa maniera, ma miravansene, come distinte in diverse squadre, moltissime di ogni sorte di persone, d'ogni nazione, e di ogni fesso.

Il volerle ad una ad una narrare tutte, sarebbe una colaoltre ogni credere malagevole, onde alcune poche di tante, confusamente raccontare solo si possono, che alla mente tornano, satte nel corso si di questa settimana, avanti, e dopo lo spaventoso terremoto successo il Venerdì, secondo giorno di Febbrajo, di cui si è poco sa ragionato, come dell'altra settimana, che appresso ne segue, senza che da tal racconto verusio pregiudizio sia alla pierà, e divozione di tante altre, che a riferire resterebbono. Primieramente dimostrarono singolarissima pietà i Capitoli delle Bassiche, che tutti con segua di cemesemplare divozione partendosi dalle loro andarono alla visita dell'altre Bassiiche, e lo stesso fecero altresì i Capitoli di tutte le Collegiate, de quali niuno su, che non sosse veduto andare processionalmente a fare simili visite, persimplorare la miseriordia da Dio.

Quale Ordine regolare poi su in Roma, ove tutti sono, che con unili, e sopra ogni credenza devotissime processionicanando Salmi, e altre preci non commovesse il popolo tutto a straordinaria, e tenera compunzione. Sarebbe fatica indarno gittata il farne catalogo, poichè tutti ugualmente senza veruno riguardo o di tempo piovoso, o di lungo, e scomodo viaggio sono concosti a queste sante processioni, con essere a tutte intervenuti i loro più riguardevoli superiori, che si trovasse in Roma, onde quello che di uno dir si potrebbe, di ciascheduno altro intendere similmente si deve, da pari zelo, e reli-

gione infiammati gli animi di tutti .

Tuttavia, benchè tutte le processioni de Religiosi sossero da essi fatte con somma esemplarità, comemorazione prima d'ogni altra richiede una , che dopo molte altre fatte a diverse. Chiese, seceso il di 4, prima Domenica del mese di Febbrajo i Padri Minori Risormati di S. Francesco alla Bassilica Vaticana, poichè accompagnando all'interna cordiale compunzione gli atti ancora di esterna corporale penitenza, vi andarono tutti aspersi di cenere la testa, che pure era coperta di corona di spine, e portando in braccio una Croce, e unendo a tutto ciò un portamento pieno di umiltà, con gli occhi sempre sissi in terra, e in tuono grave, maesso , e insteme devoto sali un terra, e in tuono grave, maesso, e insteme devoto sali un portamento pieno di umiltà, con gli occhi sempre sissi in terra, e in tuono grave, maesso, e insteme devoto sali un portamento pieno di umiltà, con gli occhi sempre sissi in terra, e in tuono grave, maesso, e insteme devoto sali un portamento pieno di unita, con gli occhi sempre sissi in terra, e in tuono grave, maesso, e insteme devoto sali un portamento pieno di unita, con gli occhi sempre sissi di portamento con grave, maesso de con gli occhi sempre sissi di portamento devoto sali un portamento per devoto sali un portamento per devoto sali un portamento devoto sali di portamento devoto sali di portamento devoto sali di portamento dell'associa di portamento della di portamento de la parte si di portamento del padre Fra Guireppe da Milano loro Guardiano.

Dopo di effi veniva parimente in devota, e ordinata processone un numero assai grande di Secolaria vanti i quali portava il Crocissso il Cavaliere Antonio Luca Pellegrini, ancor esso in abito di penitenza, con corda al collo, è con corona di spine in testa, e in fine chiudevasi la processione daun numero non minore di divote semmine, nelle quali porta, va innazzi la Croce la Signora Beatrice Morales, moglie del suddetto Cavaliere Pellegrini, donna di ottimi, ed esemplari costumi, le quali persone tutte procuravano con sante, o unite orazioni espugnare la divina misericordia.

Appresso onoratissima menzione far si deve delle due sopraddette Archiconfraternite delle Stimmate, e del Santifsimo Crocifisto di San Marcello, le quali continuarono ne' gia riferiti santi esercizi, essendo andata la prima continuamente a udire la Missione nella Chiesa del Gesù, e l'altra in varie Chiese, cioè di S. Agostino, del Gesù, e di Santa Maria in Trastevere, e la sera a vicenda, come sopra si è divisato, andando ambedue ad affiftere al P. Baleftra alle Missioni notturne. Andò la prima eziandio con numerosissima copiadi Fratelli a visitare la Basilica di S. Pietro, per suffragare all' anime de' fedeli defonti coll'acquisto del santo Giubbileo a loro prò, conforme la concessione, che ne aveva fatta il Sommo Pontefice, e con essa Archiconfraternita accompagnossi il P. Balestra, insieme con più di cento persone coperte di sacco lionato con corda al collo, e discinte, che tutte andavano con composizione, e modestia somigliante a quella, che sempre rigorosamente offervasi da fratelli delle Stimmate. La seconda con non minore divozione andò processionalmente in diverse giornate a fare la Scala Santa, e a visitare le Basiliche di

S. Maria Maggiore, e di S. Gio: Laterano.

Ancorache nell'antecedente fettimana dalla Ven. Archiconfraternita della Pietà della nazione Fiorentina non fi fosse tralasciato di visitare con divota processione la Basilica Vaticana, e dopo nel ritorno fosse andata nella Chiesa di S. Gio: di detta nazione a ricevere la benedizione del Santissimo Sacramento ivi esposse per la missione, che vi si saceva, nondimeno in questa volle altresì dimostrare la sua pietà l'altra Archiconfraternita pure di detta nazione detta di S. Giovanni Decollato, e della Misericordia, quantunque non solita secondo

condo le sue costituzioni di uscire in pubblico, che in occasione di assistere, conforme il di lei sistuto, con ogni carità a quelli, che sono condannati dalla giustizia a morte, cfortandogli a cristianamente morire, Perlochè con numerola, modesta, e soprammodo divota processione setto il Reggimento di Monsig. Lorenzo Corsini Tesoriere generale di Nostro Signor, di quella Governatore andò alla visita della sopraddetta Bassica Vaticana, e dopo, ella ancora ritornando si portò nella suddetta Chiesta di S. Giovanni a prendere la benedizione, come l'altra fatto aveva.

Dall'Archiconfraternita de SS. Ambrogio, e Carlo de Milanefi, oltre molti efercizi di pietà dalla medefima fatti nel fino Oratorio, fiè parimente vifitata processionalmente La Bafilica di S. Pietro, vigilantemente soprantendendo a tutto l' Eminentissimo Signor Cardinale Bandino Panciatici, Compotettore della nazione Milanese per l'Eminentis. Dadda.

E con somigliante pietà andarono dalla loro Chiefa di San Giovanni Batika in grandissimo numero i Genovesi a vistare la Basilica Varicana, essendiose guidata la processione da Signori Conte Filippo Cattaneo, Inviato della Repubblica; e Marchese Gio. Francesco Spinola, e con molta divozione portandone il Santissimo Cracissisto a vicenda tre Prelati di quella, cioè Monsignor Carlo Marini Auditore della. Camera, Monsignor Niccolò Grimaldi Segretario della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, e Monsignor Niccolò Spinola Chierico di Camera, e intervenendovi anco oltremolta nobiltà Monsignore Lorenzo Cassoni Affessor della Rev. Camera, e Monsignor Sinibaldo Doria Chierico della Rev. Camera, e Monsignor Agostino Pallavicini Cameriere di ono re di Nostro Signore, entrambi Governatori, e anco l'Eminentissimo Signor Cardinale Imperiali.

Vi andò eziandio con molta esemplarità dalla sua Chiesade' SS.Gio: , e Petronio la Compagnia de' Bolognesi, il di cui Crocissis portossi dal Signor Conte Aldovrandi, Ambasciadore di Bologna, e v'intervennero Monsig. Ulisse Gozzadini Arcivescovo di Teodosia, e Secretario da Brevi a Principi Monsignor Alessandro Caprara Auditore della Sacra Rota, e Monsignor Pompeo Aldourandi Luogotenente dell'Auditore della Camera, e dopo essi ne veniva in sine l'Eminentissimo Signor Cardinale Tanara.

L'Archiconfraternita della Santa Casa di Loreto della Nazione Marchigiana si portò con seicento persone, tutte inmantello senza sacco, con indicibile composizione alla Bassilica Vaticana, essendo portato il Santissimo Crocissiso da Monsignor Prospero Maresoschii, e venendo in ultimo l'Emineutissimo Signor Cardinale Galeazzo Marescotti Protettore di detta Nazione.

Con fegni di non ordinaria modestia, e Religione anco i Nazionali Tedeschi andarono processionalmente con la loro Compagnia di Campo Santo alla visita di S. Pietro, e a falire genuslessi la Scala Santa.

Siccome con molto fingolate divozione portaronvisi i Nazionali Franzesi, Lorenesi, Savoiardi, e Borgognoni, socto la guida di D. Gaspero di S. Lorenzo Sacerdote dell'Oratorio di Francia, che precedeva a tutti col Cristo in mano.

La pia Archiconfraternita degli Agonizanti in questa settimana anch'essa fece molti atti di straordinaria pietà, essendi andata a godere il frutto delle sante Missioni in S. Andreadella Valle, assistendo sempre il Signor Don Gregorio Buoncompagni, Principe di Piombino, e Primo Guardiano, e coll'intervenento di copioso numero di fratelli, e tra questi di molti della prima nobiltà, e di molti Prelati, quali tutti sempre esercitaronsi in tutte queste funzioni con singolare umiltà, essendi da molti riguardevoli Cavalieri, e ancora dapprincipi, quali furono i Signori Don Vincenzo Giustiniani, e Don Alessandro Colonna, portate le Torce avanti il Santissimo Crocissiso, che era inalberato da' Monsignori Bernardino Nari, pierantonio Balestra, e Marcelo Cremona: Siccome essendi la andata a vistiare per l'acquisto del santo Giubbileo la Bassilica di San Giovanni Lateguisto del santo Giubbileo la Bassilica di San Giovanni Lateguisto.

rano a

rano, vi afsiftè anco Monfignore Zauli Vescovo di Veroli, Vicegerente, e Primicerio della suddetta Venerabile Archiconfraternita, e dopo visitata la Sacrosanta Bassilica congran divozione falirono cutti que fratelli la Scala santa,

L'Archiconfraternita di S. Croce, e Bonaventura della Nazione Lucchese ancor'essa andò processionalmente alla Chiefa di S. Agata de Monti de PP. di Monte Vergine, dove era l' esposizione del Venerabile, e a Santa Maria Maggiore, poreandosi il Crocifisto dal Signor Abate Bernardino Bottini Canonico di S. Pietro co' Signori Abate Vincenzo Santini, e Abate Gio. Carlo Vanui, effendo nel fine Monfig. Prospero Bottini Arcivescovo di Mira Governatore di detta Confraternita, con Monfig. Fatinello Fatinelli Votante di Signatura, e co' Signori Marchele Gio: Battiffa Bottini Avvocato Concistoriale, Avvocato Tommaso Montecatini, e Abate Vincenzo Lucchesini Guardiani con molti Cavalieri, Curiali, e altri nazionali in gran numero, tra' quali erano l'Abate Matteo Antonelli, Abate Luca Buonamici, Bernardino Pellegrini, Don Francesco Coli, D. Michele Micheli, e Don Domenico Paoletti .

La Venerab., e antichisima Archiconfraternita del Confalone, che sopra ogni altra di Roma è riguardevole, ed ha il primo luogo, andò con gran modestia, e in buon numero alla Vista della Basilica Vaticana, intervenendovi eziandio Monsignor Niccolò Spimola, e il Sig. Don Emilio Altieri Principe di Monterano ambedue Guardiani, e il Signor Catdinale Imperiali vigilantissimo Protettore, vestito del sacco della Compagnia, la quale godò la forte d'incontrare per istrada la Santirà di Nostro Signore, dal quale ebbe la Pontisicia benedizione.

Ne passar si dee sotto silenzio la Compagnia della Morte, ethe con indicibile divozione andò alla visita delle sette Chies, ed in sì satta Processione andarono tutti quei buoni fratelie, ed in sì satta Processione andarono tutti quei buoni frateli dalla loro Chiesa sino alla Bassica Vaticana affatto scalzi, e ritornati in tal maniera alla loro Chiesa, ivi calzatisi prose-

guirono la loro devota Processione all'altre sei Chiese: siccome in un'altro giorno con non minor esemplarità andarono alla medesima Basilica Vaticana coll'assistenza del Sig. Conte Felini Guardiano, e del Signor Cardinale Tanara Protestore.

La Compagnia del Santifs Viatico in San Bartolomeo all', Ifola dimostrò primiera fra tutte l'altre il suo zelo, poichè il primo giorio dopo il terremoto de' quattordici di Gennaio andò ad implorare il patrocinio de' gloriosi Apostoli SS. Pietro, e Paolo, divotamente vistando la Bassilica Vaticana, ed un buon numero di que' fratelli andarono co' piedi affatto scalzi. Susseguentemente poi durante il santo Giubbileo visseratoro nuovamente l'istessa santa Bassilica, con molti fratella a piedi non solamente mudi, ma carichi di pestantissime cattene, coll'intervento de Signori Prospero della Molara, ex Conte Lorenzo dell'Anguillara Guardiani di detta Compagnia.

E con somigliante processione vi andò la Compagnia pure del Santissimo Sacramento in S.Lorenzo in Lucina coll'affiflenza del Signor Cardinale Francesco Barberino dignissimo Protettore della medessima, che era vestito del sacco.

Siccome il Signor Cardinale Colloredo nell'istessa maniera intervenne alla Processione, che devotissima, e assai numerosa sece la pia, e non mai abbastanza lodata Archiconstrate-

nita della SS. Trinità.

La Ven. Archiconfraternita de Santi Apostoli, lo di cui lodevolisimo istituto promosso già da S. Ignazio Loiola è di sovvenire i poveri ammalati nelle loro Case, si portò intempo piovossissimo processionalmente a S. Pietro, andando tutti que' Signori Deputati in Cappa, in fine de' quali era il Signor Don Orazio Albani, che per la singolare sua Virtubi riconosce dignissimo fratello di S. Santità, non meno di quel che lo renda tale una si stretta congiunzione di sangue.

Nobile, maestosa, e divotissima su la processione de' Signori Cavalieri del Nobilissimo Ordine Gerosolimitano, i I 2 quali quali tutti adunatifi nella Chiefa Parrocchiale di San Biagio della Pagnotta, posta in strada Giulia, portaronsi salmeggiando alla visita della Basilica di S. Pietro, nella qual processione era portato il Crocisisso da Cavaliere F. Carlo Ricci, e v'intervenne altresì il Signor Ambasciatore di detta Sacra Religione, che è il Commendatore Fra Marcello Sacchetti, è molti altri Signori Commendatori, quali sono Fra Alviano Spada, Fra Ottavio Buondelmonte, Fra Romualdo Spreti, e i Cavalieri Fra Alessando, e Fra Carlo Giustiniani, e Fra-Francesco Maria Crispoldi, e molti altri ancora in buon numero.

E fomigliante nobile, e divota processione alla Basilica Vaticana su fatta da Cavalieri dell'Illustrissimo Ordine di S. Steano Papa, e Martire, i quali adunaronsi nell'Oratorio della-Compagnia della Pietà della Nazione Fiorentina, e portosi il Crocissiso da Monsig. Antonio Maria Rasponi Cameriero secreto di N. Signore, e c'intervennero fra gli altri, il Signor Don Carlo Albani, dignissimo Nipote di S. Santinà, a cui maturo senno giovenile età previene ed adorna, e il Sig. D. Domenico Rospigliosi, amendue Cavalieri di detto Ordine.

Non si può se non ingiuriosamente passare sotto silenzio lapietà di alcuni de' più riguardevoli Cavalierì, e Signori di
Roma, dimostrata verso la gran Madre di Dio, poichè adunatisi una mattina per tempo nella Chiesa delle Stimmate i Signori Don Annibale, e Don Carlo Albani, ambedue Nipoti
di N. S.che z gran passi corrono sulle vestigia delle rare virtù
del gran Zio, i li Signor Principe di Palestrina, i Signori Abate Don Andrea, Cavaliere Fra Alessandro, e Don Gio: Battista, tutti tre sitatelli di Casa Giustiniani, i Signori Cavaliere
Eustachio Mosca, Conte Orazio Grassi, Gio: Cenci, Roberto Bellarmini, Gio. Antonio Nari, e da stri Signori della
prima Nobiltà, tutti vestiti di abiti da Città di color nero
portarono con modesta, e grave processone alla Madonna, che
si chiama delle Fornaci, stuori di porta Angelica l'osserta di
ano poca somma di danari, e di cerasinalberatosi inanzi a tut-

ti il Crocifisso dal Padre Gioseppe Fabioli da Maeerata Cappuccino, che ivi ha fatta la santa Missione notturna, come inbreve diremo.

I Signori Deputati del Sacro Monte della Pietà non dimofirarono anch'essi minor pietà, andando insieme con tutti gli Usiziali del Monte alla visita della Basilica Vaticana.

E speciale menzione richiedono i pubblici atti di diuoziome dimostrati da stratelli dell'Orarorio delle santisme Piaghe
nella Chiesa nuova, da quali su fatta una devota processione
intorno la Chiesa nuova, ed altre contrade vicine colle Sacra
Reliquia del glorioso Padre S. Filippo Neri, la quale era portata dal Signor Abate Tommaso Vannini Canonico di San.
Pietro, e dopo terminata la processione, e ritornati tutti nella Chiesa delle suddette santissime Piaghe a strada giulia su
fatto ad un numero infinito di popolo, che era concorso altaprocessione, un'eloquente, e pio discorso dal Signor Abate.
Gio: Battista Gamberucci Beneficiato di S. Pietro, dandosi in
fine la benedizione coll'istessa santa Reliquia.

Degna poi di agguagliarii ad ogn'altra è un'altra numerolissima, e non meno religiosa processione, che si fece da fratelli predetti coll'intervento de Padri alla Bassilica Vaticana... senza veruna precedenza, ma camminando tutti alla rinsula... Il Christo eta portato da Monsignor Tommaso Russo Macstro di Camera di N. S. a cui erano da' lati Monsignor Zauli Vicegerente, e Monsignor Blassi sustraganeo di Sabina, e chiudevasi si bella processione da sette Cardinali quali sitrono Colloredo, Cenci, Sacripante, Paulucci, Spercelli, Ferrari, e.

Gabrielli -

Quant' ogni altra maestosa comparve la processione 3 che si fece sotto la direzione di Monsignor Carlo Marini Auditore della Camera dagli Auvocazi , e Procuratori della Curia Romana , che adumatisi nella Chicsa di S. Ignazio de PP. Gesuiti andarono a S. Pietro, portando il Santissimo Crocissio il medesimo Monsignor Marini, assistemdoli da amendue ilatti Monsignori Pompeo Aldourandi Luo-

gotenente Civile nel di lui Tribunale, e Monfignor Carlo Cerri Auditore del Signor Cardinale Prefetto della Segnatura, e benchè un'abbondantifsima pioggia per strada gli sopragiungesse, e sempre continuasse finchè non strono ritornati in S. Ignazio, nondimeno sempre coll'istessa composizione seguitarono ad andare oltre, e etra questi Monsignor Marini ando in tutto questo lungo cammino a testa del tutto scoperta.

Di grand'edificazione coparve ancora una processione con fegni di non ordinaria interna compunzione fatta da una Congrega di Sacerdoti, e Parochi Secolari eretta nella Chiesa di S. Lucia delle Botteghe scure, donde si partì sino alla Bassilica di S. Pietro, coll'intervento di Monsignor Ciriaco Lan-

cerra Auditore della Sacra Rota.

Dalla Congregazione del Santis. Crocifisso nella Chiefadi S. Maria Maddalena de' Padri Ministri degl'Insermi si èvisitata processionalmente la Bassica di S. Pietro, coll'intervento di Monsignor Cremona, che portava il Crocissso, co de Signori Filippo Antonio Totti, Ilario Amici, e altri fratelli in buon numero.

Per divozione, e per dimostrazione di Cristiana pierà su molto commendata una numerosa processione, che dalla-Chiesa di S. Maria della Sanità secero a S. Maria Maggiore, le Nazioni Orientali de' Greci, Siriaci, Caldei, e Armeni, alla quale oltre tutti i sedeli delle mentovate Nazioni, intervennero tutti i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi delle medesme, che in numero non ordinario trovavansi in Roma.

I Medici adunatifi nella Chiefa di S. Pantaleo delle Scuole Pie andarono anch'effi processionalmente alla Basilica di S. Pietro, portando il Crocissifo Monsignor Gio. Maria Lancissi Romano, Medico di N. S. ed in fine andava il Sig. Dottore Paolo Mansredi Protomedico Generale, ed il Padre Ridolfo delle Scuole pie, e per la gran pioggia, che cadeva dal Cielo nel ritorno dalla Basilica di S. Pietro lasciarono il Crifo nella Chiefa della Traspontina, senza far ritorno a quella di S. Pantaleo. Nell'istesso giorno la Compagnia di S. Girolamo della Carida, andò ancora essa alla suddetta Bassica di S. Pietro, andando in primo luogo i Preti della Chiesa senza cotta; e dopo i Signori Deputati della suddetta Compagnia, ed instructioni i Monsignori Ciriaco Lancetta Auditore della Sacra, Rota, e Carlo Firmano Bichi Chierico della Reverenda Camera, Prelati di detta Congregazione, e dopo d'essi il Signor Cardinale Carpegna vigilantissimo Protettore, il quale ancorchè, come s'è detto parlando sopra della processione de Medici, gagliardamente piovesse, tuttavia ricusò l'ombrella, e con tuttochè la detta gran pioggia sempre continuasse, vole le ritornare così in processione alla Chiesa di S. Girolamo.

La Congregazione de Mufici, che ha la fina Cappella confecrata alle glorie di Santa Cecilia nella Chiefa di S. Carlo a' Carenari, free ancor effa in buon numero la fina processione, alla Bafilica Vaticana, cantando continuamente, e di vero cuore Salmi, e Cantici di penirenza al Dio delle mifericordie coll'intervento di Monsignor Lodovico Sergardi dignissimo

Oh en la la le s'es mer l'egge i, ins

Primicerio .

Poche ancora furono l'Università dell'Arti, in cui non coparistero in questa comune dimostrazione di pentimento veri tegni di compunzione. L'Università de' Peseivendoli, che ha la sua Cappella in S. Angelo in Pescheria, ovescome sopra si è detto, facevasi loro la missione da Padri Gesuiti, andò processionalmente a visitare le Sacrosante Bassiche di S. Gio: Laterano, e di S. Pietro, ove con gran divozione sall inginocchioni la Scala santa, e anco quella di S. Maria Maggiore, e il Santissimo Crocissiso di S. Marcello, e molti di que' fratelli con volontarie penitenze tormentarono in tale occasione i loro corpi, camminando co'piedi scalzi, e insieme con pesantissime Croci sulle spalle.

L'Università di S.Maria dell'Orto composta de Pizzicagnoli, Fruttaroli, Otrolani, e altre finili arti, oltre l'havere sazzi ndiversi giorni l'esposizione del Venerabile in detta sua-Chiesa, si è altresi continuamente occupata in fanti efercis si di processioni, e non solamente ha compiuto le visite da N. S. preseritte per l'acquisto del S. Giubbileo, andasso alla Bassica Vaticana coll'intervento del Signor Cardinale Francesco Barberino Protettore di detta Università, ma ha parimente, con altre divotissime processioni ad altre Chiese unite le sue preghiere con le universali di tutta Roma per placare la Divina indignazione, coll'assistenza sempre del Sig. Paolo Rossi Rettore di detta Chiesa.

Edall'istessa Chicsa di S. Maria dell'Orto andarono similmente con ben'ordinata processione alla Basilica Vaticana i Mercatanti di Ripa, e con esso loro il Sig. Angelo Tagliaser-

ri Guardiano.

Solemissima riusci, e non meno divota la processione, che da Padri di S. Sabina, Missionari nella Chiesa di S. Maria della Consolazione si fece alla Bassica Lateranense, precedendo innanzi a tutti cel Crocissiso in mano il nominato Padre Giofeppe Maria Mazzani, e seguitando insinita turba di Popolo a due a due, tramezzati di quando si quando da due Padri Domenicani, i quali intonavano il Rosatio: dopo ne venivano i serventi, Ministri, Ussiciali dello Spedale, e appresso sopratenta Cappellani in abito talare nero, a quali venivano dietro i Signori Deputati, e he crano i Signori Ciriaco Spada, Gio: della Molara, Conte Ferdinando Bolognetti, e in sinu il Padre Dionisio Simone Albici, e col medessimo erdine in altimo seguiva una gran moltitudine di Donne dietro al Sagrosanto Vessillo della Croce recitando ancor esse divotamente il SS. Rosario.

Il Padre Merlini] Gesuita Missionario in S. Rocco conduste fopra due mila persone in divota processione a detra Chiesa di S.Giacomo, e molti erano affatto scalzi: e in mezzo e distandava il Padre Giuseppe Maria Angeletti Compagno del detto Padre Merlini, il quale a capo delle strade più popolate si servissimi, ma struttuos sermoni.

Ed il medesimo Padre un'altro di guidò in divota processione a S. Pietro i Facchini di Ripetta, i Barcaiuoli, e altra simile

mile gente, e presso al Ponte S. Angelo fermatosi a predicare, esorto con un servoroso sermone tutte quelle persone a fare

atti di vera contrizione.

Molte migliaia di uomini della Parrocchia di San Lorenzo in Damaso instammati da santi ragionamenti ad essi fatti dal Padre Missionario Bolgi, e da altri Gesuiti suoi Compagni, per molte sere da San Lorenzo predetto andarono alla Basilica di San Pietro, tra quali erano molti, che si battevano a sangue.

Non meno diogni altra divota comparve una processione fatta dal Clero, da'Giovani, e da'Ministri dell'Arcispedalui S. Giacomo degl'Incurabili a S. Maria Maggiore, coll'assistenza del predetto Padre Vincenzo di S. Francesca Agostiniano scalzo, che ivi faceva la santa Missione, intervenendovi altresì i Signori Deputati, e in fine il più volte nominato Monsignor Lorenzo Corsini, che ha la soprintendenza di detto Spedale.

I poveri, che numerossissimi stanno nello Spedale di S. Sisto surono anch'essi condotti con dovuta, e ordinata processione a San Pietro da Don Carlo Crispolei Priore di detto

Spedale .

Delle processioni private niuna su più solenne, niuna più divota, niuna più numerosa di quella satta-da stratelli, e so-relle del SS. Rosario; questa si fece la prima Domenica di Febbrajo dalla Chiesa della Minerva alla Bassilicà di S. Pietro; Prima di partire il Padre Fabj Missionario in detta Chiesa salito in Pulpito, dopo raccomandata con breve, ma servoroso discorso la modestia, e divozione al popolo, che copiossissimo si era adunato in detta Chiesa, sul sine sece sare un'atto di contrizione, e domandare a Dio misericordia. Diedesi dopo principio alla processione, nella quale portava il Crocifssio il Reverendis. Padre Antonino Cloche Generale dell'Ordine, attorno al quale portavano le rorce quattro Padri Maestri principali del medessimo Ordine: dietro, a qual venivano prima i Religiosi, e poi i Sign. Deputati dell'Archicou, frater-

fraternita del Rosario, e l'Eminentissimo Signor Cardinale. Ferrari, dopo da un Cavaliere della Compagnia portavas li o studenti secolari, al quale immediatamente seguivano i Studenti secolari, che vanno a studiare nelle scuole della Minerva co' loro Lettori, in fine veniva tutto il popolo, che passava bene ventimila persone, tra le quali ad ogni tratto erano frapposte dodici coppie di Religiosi, che regolavano il modo di recitare il Rosario, il quale da tutti si diceva congrandissima religione, e nel comparire sulla Piazza di S. Pietro N. S. dalla finestra del Pasazzo Vaticano diede più volte la benedizione al popolo, secondo che andava giungendo sulla piazza.

In S. Pietro dopo fatta per buona pezza di tempo orazione alla Confessione de SS. Apostoli, furono mostrate da Signori Canonici le sante Reli quie della Lancia, e del Legno della. Santa Croce, e del Volto Santo: E ritornata coll'istessione alla Minerva, si grande su la moltitudine del popolo, che riuscendo angusto si vasto Tempio per riceverlo tutto, ne restò piena altresì la piazza, e le strade vicine Frattanto dall'istessio Padre Fabj secesi un'altro pio discorso, con cui rinnovati gli atti di contrizione, e canta le litanie della Beatissima Vergine, e detre alcune altropreci, si diede la benedizione al popolo, che si parti conso-

latissimo .

Dipoco inferior numero fu la processione della Compagnia del Carmine, che dalla Chiesa di S. Maria della Traspontina con un feguito immunerabile di gente andò la feguen-

te Domenica alla Bafilica Vaticana .

Il Capitolo, e Clero della Bassilica di S. Maria in Trassevere colla Confraternita del Santis. Sacramento di detta Bassilica ragione non vuole, che si passi senza parlarne, poichè singolarissima fu la loro attenzione in esercitarsi in atti di crissiana pietà, persochè insieme con tutto il numeroso popolo, che ivi con tanto esempio di edificazione concorreva alle mentovate Missioni, che con Apostolico zelo faceva il Padre Tom-

mafini vollero intervenire a una divotiffima Processione, che il detto Padre Missionario condusse a San Pietro. Andava egli innanzi a tutti portando il Crocifisso a piedi nudi, e dietro ne veniva una lunga schiera di donne in portamento umile, co compostissimo: Seguirava appresso un'altro Padre della Compagnia con un altro Crocifisso, che era seguitato dal popolo, e poi dalla suddetta Compagnia del Santissimo Sacramento colla sua Croce, e nell'ultimo della quale erano i Signori Guardiani, e in mezzo a essi Monsig. Curzio Origo Primicerio; indi chiudevasi la processione dal Clero; e Capitolo di detta Basilica, andando i Signori Canonici vestiti di rocchetto, e Cotta secondo il loro ordine, cioè Umiltà, Muccioli, Quintana, Orlandi, Bava, Bonaventura, Avi, Romaldi, Zaffonti, Mercurio, Caffina, e Moriconi, avendo questi in mezzo Monfign. Niccolò Spinola Chierico di Camera, Vicario dell' Eminentiss. Sign. Cardinale Spinola suo Zio, titolare di det-

ta Bafilica, e tutti unitamente cantavano Salmi, e altre preci

con una impareggiabile divozione. Di gran tenerezza riuscì una processione, che secesi di cinquecento fanciulli, e fanciulle dalla Chiesa di S. Spirito a San Pictro. Questi erano tutti di prima Comunione, e quella mattina istessa dopo essere stati instrutti da Padri di S.Balbina, che in detta Chiesa di S. Spirito facevano la Missione, della maniera di bene apparecchiarsi alla santa Comunione, eransi per la prima volta cibati del Santissimo Sacramento dell'Altare, nella quale occasione erano que' giovanettà stati eccitati da sopraddetti Padri ad atti di contrizione, e di amor di Dio, da loro fatti con straordinario fervore, e conimmensa consolazione de' circostanti, dopo di che portaronsi processionalmente a San Pietro, ed in vero oltre al bell'ordine, che tenevano nell'andare, oltre alla modestia, che tutti ugualmente mostravano, e oltre al canto, che divotissimo faceyano di Salmi, e Sacri Cantici, e oltre all'essere molti di essi fanciulli, e fanciulle vestiti a guisa di Angeli, molto gagliardamente moveva gli affetti di ciascuno la loro purità, e K l'innoPinnocenza, attissima a svegliare la misericordia nel Signore?

Non dissomigliante processione di circa quaranta giovinetti, e di ottanta fanciulline, che per la prima volta eransi comunicate la mattina della Purificazione nella Chiesa di Santorenzo in Damaso, con gran carità istruite dal P. Bolgi Gesuita, ivi Missionario, si portò immediatamente dopo riccuuto il Pane degli Angeli con grand'ediscazione del Popolo alla Bassica di S. Maria Maggiore.

Si videro altresì le proceffioni di molti Collegi, come fece il Clementino, i di cui Convittori andarono più volte alla-Bafilica di S. Pietro, salmeggiando con gran composizione pul firrada, accompagnati da Padri Somaschi, che governano quel Collegio coll'affitenza del Padre Don Tolomeo Ciceri Vice-

rettore, e del Padre D. Filippo Merelli Rettore.

Siccome tutti i Collegi, e Seminari, che sono commessi alla vigilante cura de' Padri Gesuiti sono con indicibile modestia andati co' loro Padri Rettori, e Consessori alla vissta delle Bassliche assegnate, e l'istesso hanno fatto sare que' Padri a tutte le Congregazioni di Scolari, che sono nel Collegio Romano.

I fanciulli altresì della Dottrina Cristiana nella Chiesa di San Marco andarono processionalmente alla vista di S. Maria Maggiore, guidati dal Signor Dottore Gio: Battista de Rossi, Marco Cavallini Priore, Michele Peppoli, Gio: Francesco Chracas, e da altri operari della Dottrina, avendo somministrate le torce per tal funzione la pia generostia dell'Eminen-tis. Sig. Cardinale Marcantonio Barbadigo, e dell'Eccellentis. Sig. Gio:Francesco Morosini Ambassiciator Veneto.

Le l'Jonne eziandio non meno degli Uomini, per quanto è ad esse in si state pubbliche dimostrazioni permesso, diedero fegni di quella divozione, di cui vanno ordinariamente adornate, e bellissimo esempio ne additò a tutte le altre un' adunaza di molte Dame, che seccsi nella Chiesa di S. Carlo a Catenari, le quali andarono con modesta, e e grave processione a S. Pietro, portandosi la Croce dalla Sig. Marchesa Girolama

Santacroce, e ad esse precedeva la Compagnia del Santis. Sacramento eretta in detta Chiesa con facchi bianchi, e dopo ifatelli della Congregazione della Madonna della Nevesche ha il suo Oratorio in quel Convento, composta tutta di Curiali, e Gentiluomini, che in si fatta funzione secero rilucere la loro pietà non meno, che in ogni altra congiuntura.

E non meno campeggiò la pietà, singolar pregio del sesso feminile in un'altra processione con somma umiltà fatta dalle forelle dell'Archiconfraternita degli Agonizanti fino a S.Pietro, le quali niente curando l'ingiurie di un tempo stravagantissimo, con ammirabile esempio di divozione ritornarono nell'istessa maniera alla Chiesa, da cui eransi partite, La Signora Donna Caterina Giustiniani Principessa Savelli Priora portò il Santissimo Crocifisso in mezzo alla Signora Duchesfa Cefarini Principessa di Sonnino, e Donna Teresa Strozzi Principessa di Forano, che portavano le torce, e in fine erano la Signora Donna Ippolita Ludovisi Buoncompagni Principella di Piombino, e la Signora Marchela Strozzi, come Superiori di dette forelle, che arrivavano al numero di fecento. fra le quali contavansi molte principali Dame, come sarebbe a dire la Signora Porzia Mellini Manfroni, la Signora Marchefa Mofca, la Signora Marchefa Malvezzi, la Signora Verginia Cenci Baronessa Mantica, la Signora Marchesa del Drago, e altre, alle quali furono in San Pietro mostrate da Signori Canonici le sante Reliquie: e in tal processione essendo accompagnate da fratelli di detta Archiconfraternita, che passavano bene il numero di centosettanta, andarono innanzi a effe per capi i Signori Cavaliet fra Carlo Giustiniani, Abate Pietro Massimi, Innico Abate Guevara, Vincenzo Principe Giustiniani, e i Signori Don Marcello Lopez, e Pietro Paolo Neri, i quali fratelli nel ritorno, che fu affai tardo per il cattivo tempo, portarono circa 70. torce accese, e arrivate in Chiefa, dal Padre Pietro Bolgi Gesuita fu loro fatto un breve, e fruttuoso discorso, e data la benedizione col Sansissimo Sacramento coll'assistenza di Monsignor Zauli Vicege-

rente.

rente, e Primicerio, e de Signori Guardiani, Principe di Piombino, Marchefe Ornani, Abate Francesco Antonio Brandani, Giacomo Antonio Volpi, e del Sig. Gioseppe Sangerma-

no Camarlingo.

Ne qui si fermò la pia divozione delle Donne, delle quali videsi un'altra modestissima, e numerosa processione, che fecero dalla Chiesa del Gesù , e Maria a S. Pietro, nella quale tenevano tutte la faccia coperta con un velo, e la maggior parte scalze co' piedi nudi senza sandalj. Ed a tale giunse il loro servore, che pochi giorni dopo avevano determinato di andare nella stessa maniera processionalmente a visitare la Basilica di S. Maria Maggiore, o pure la Madonna Santissima delle Fornaci, ne strabocchevole copia di acqua, che cadeva dal Cielo, smorzava punto il loro zelo, se dal Direttore spirituale non erano prudentemente distornate da sì fatto proponimento, ancorchè non potesse far sì, che insieme co' fratelli vestiti di facco, e scalzi non andassero in divota processione alla Chiesa di S. Maria del Popolo, ove scoperta loro l'Immagine della B. Vergine cantarono le litanie. Ed in fine ne fecero un giorno tutti i fratelli,e forelle un'altra più folenne, e molto più numerofa alla Chiesa di S. Gio. Laterano, ove falirono la Scala Santa,e di S. Maria Maggiore,nella quale lunga processione alcuni di quei fratelli fortemente battevansi con catene, ed altri portavano sulli omeri pesanti Croci, ed anco vi era chi portava con fegno di gran compunzione un teschio di morto in mano, ed in fine venivano i Guardianiscioè i Signori Marchese Stefano Alli Maccarani, Filippo Luca, e Monfig. Gio: Francesco Gomez Primicerio, col Padre Fra Vincenzo da S. Francesca loro Direttore, tutti col faccofcalzi.

E fra tali processioni fatte con gran religione dalle Donne con non ordinatio spirituale contento, più volte se ne sono vedute dal Popolo alcune fatte dalle povere Zittelle del Conservatorio della Divina Providenza, che in numero di dugento, e più fanciulle sono andate alla visita delle Sacrosante a filiche.

79

filiche, cantando Salmi, o laudi a Gesù, e alla di lui gram-Madre Maria con tal divozione, che da tenerezza il cuore di ciascuno fortemente si commoveva, e sperava nell'efficacia dell'orazioni di queste povere Zittelle, soccorse veramente dalla Divina Providenza con larghe limosine somministrate loro dalla Pierà de fedeli, e singolarmente dall'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino Protettore di detto Conservatorio.

E vi fitrono altresì certuni, che non paghi dell'ordinarie viste, e processioni, da più ardente zelo commosi hanno per più lungo tempo visitate le Chiese, e adunandosi nella Chiese degli Agonizanti per quindici continue sere in tempi ancorache stranissimi, non hanno tralasciato di andare alla visita de più celebri santuazi di quessa città, cantando Salmi, e altre divote preci: Fra quali i principali furono i Signori Marchese Filippo Massimi, Abate Placido Eustachio Ghezi, Cavaliere fra Alessandro Giustiniani, Conte Orazio Grassi, e diversi altri Signori, e persone di molta pietà: ed il Santissimo Crocissiso i portava dal Dottore Don Francesco Fontantes Sacerdote Spagnuolo, ed esemplarissimo Ecclesiastico, fiatello di detta Compagnia.

E fingolarifsima in ciò è stata l'Archiconstraternita del Santissimo Sacramento in S. Giacomo Scosciacavalli in Borgo, di cui è Primicerio Monsignor Gozzadini, la quale con processioni per quindici giorni continuamente alla Bassica di S. Paolo suori delle mura, o ad altre Chiefe, si è molto affaticata d'intercedere il perdono da S. D. M. non mancando anco molti di que' fratelli di andare scalzi, e in somiglianti maniere di penitenza, e ciascuna sera conducendo con gran copia di torce molte centinaia di persone alla Bassilica di S. Pietro a orare al Sepolcro de Santi Protettori di Roma.

Chi potria ridire la fomma divozione, con cui gli Armeni Siriaci, Maroniti, Greci, ed altri delle vicine Nazioni andarono proceffionalmente a vifitare dalla Chiefa di Santa Maria Egiziaca la Bafilica Liberiana ? Grande fu il numero di quelle genti, ma altresì grande per la compunzione esemplarità, con cui accompagnatono tutto quest'atto, intervenendovi i Monfignori Azaria Patriarca di Sis, Stefano Arcivescovo di Nacscivan dell' Ordine de' Predicatori; Elìa di S. Alberto Vescovo di dispan di rito Latino dell'Ordine de'Carmeliani Scalzi, e Monfig. Gio: Minas Vescovo Armeno, affisendo con ogni maggior attenzione a tutta questa, e ad altre simili funzioni Monfig. Gioseppe Domenico de Totis Prelato di detta Chiefa.

Chiuderà meritamente la narrazione di tutte le processioni quella, che si fece dall'inclito Senato, e Popolo Romano, poichè il Signor Marchese Riario Senatore, e i Signori Gaspero Origo, Marchese Guido Spada, e Marchese Francesco Antonio Lanci, Conservatori, e il Sig. Conte Sforza Marescotti Priore insieme co' Signori Collaterali, con altri Giudici di Campidoglio, e co' Caporioni, e tutti gli alti Ufficiali Capitolini, non contenti di visitare una fola delle tre Basiliche, con somma divozione le visicarono tuttetre in una settimana. cominciando dalla Lateranense, e Liberiana, e la seguente Domenica coll'accompagnamento di cento cinquanta persone,e di tutti i soprammentovati Usficiali andarono alla Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, e ivi preso il pane Eucharistico con segni di straordinaria pietà si portarono in processione alla Basilica Vaticana, ove prostrati alla Confessione de' gloriofi Santi Apostoli Pietro, e Paolo, con calde orazioni gli supplicarono a continuare la promessa da essi, e in. tante congiunture dal Popolo Romano fortunatamente goduta loro protezione.

Tutti i Fedeli , che intervenivano con queste processioni , degnavasi N. S. con indicibile clemenza di consolare dallo finestre del suo Palazzo colla sua sua Pontificia benedizione, dandola a quelle processioni, che erano lunghe , anco più volte, secodoche di mano in mano passavano per la piazza del Vaticano, onde niuno vi fosse, che ne restasse privo en si può esprimere lo spirituale contento, che da ciascuno provavasi in vegdere

dere si grand'amore del Papa, che però tutti sforzavansi di ri-, ceverla con vera compunzione di cuore, e con dolore de suoi falli.

Io mi scordava di raccontare la pubblica edificazione, con cui si segnalarono anco i Soldati, che stanno di guardia in-Roma, che fecero ben conoscere, non essere privi di quella pie tà, che antico detto divolga, non avere nomini, lo di cui mestiere è la guerra. Quelli delle Compagnie di Ripetta, e di Strada fratina, oltre l'effer'andati ogni giorno per ordine de' loro Capitani , Signor Don Federigo Colonna, e Signor Carto Grifoni ad ascoltare la santa Missione in S. Carlo al Corso, andarono a visitare le sante Basiliche, guidati da medesimi loro Capitani, conducendo la sua il Signor Don Federigo Colonna alla Varicana, e il Signor Carlo Grifoni l'altra alla Lateranense, ove pure il Signor Capitano Marchese Giulio Bufalini col Sig. Francesco Maria Sorbolonghi Alfiere guidò la fua delMonte della Pietà. Anco i Sergenti Felice Giovannoni, e Jacopo Coppini per l'affenza del Signor Cavaliere Fra Silvestro Rasponi loro Capitano, che si trovava in Ravenna, condussero la Compagnia di Trevi alla medesima Basilica di S. Gio: Laterano. Quelli di Piazza di Pietra col loro Capitano Sig. Conte Carlo Errigo di San Martino andarono a visitare quella di S. Pietro, e il Signor Felice Alfaroli Capitano della Compagnia della Suburra col Signor Barone Francesco Boccacci Alfiere guidò la sua la mattina a fare la santa Comunione a S. Maria Maggiore, e dopo pranzo a visitare San. Gio: Laterano, e a salire la Scala santa, e tutti questi Soldati fecero sì fatte visite con fraordinaria divozione, e modestia, con la corona in mano, e recitando per istrada il Santissimo Rosario, e altre sacre orazioni.

La Compagnia di Castel S. Angelo non potè andare processionalmente a visitare alcuna delle sante Basiliche, perchè non restasse la Fortezza sproveduta del necessario presidio, e perciò il Sig. Vincenzo Orighi Vicecastellano ordinò, che un certo numero per volta di que' Soldati andasse a suo vantaggio taggio a visitare alcune delle sante Ba siliche.

Anco dalla Compagnia delle Corazze dimostrossi ugual pietà; poichè divisa dal suo Capitano, Cavaliere Fra Francesco Maria Crispoldi questa Compagnia in quattro squadre, una a vicenda ne saceva restare ogni giorno alla guardia del quattiere, e l'altre tre mandavale a santi esercizi, che sacevansi in S. Maria Maggiore, essendo ciascuna di queste quattro squadre guidata da un Caposquadra, che erano Leonardo Giorgi da Urbino, Francesco Ridolsini da Perugia, Filippo Nisterna da Todi, e Domenico Cinque da Urbino.

Tacer non si possono eziandio alcuni altri pii istituti di santi esercizie di orazioni ogni giorno dopo continuate. Già sopra sèè satta menzione di quella del Rosario, che ogni sera conmaraviglioso concorso di popolo si recita all'altare della Bea-

tissima Vergine detta del Pianto.

Anco la venerabile Archiconfraernita del Santissimo Nome di Maria alla Colonna Trajana introduffe di cantare ogni fera i cinque Salmi, che cominciano dalle lettere, ehe compongono il nome amabilissimo di Maria, con le litanie della Madonna, ed altre preci; divozione, che dopo con gran fervore si continuò con intervento d'infinito popolo, per effere anche qu'ella Chiesa ricca d'Indulgenze, ed della plenaria ogni giorno, e per avere tutti gli Altari privilegiati perpetui, affistendoci quasi sempre Monsignor Pico della Mirandola, zelantissimo Prore con buon numero di fratelli, qual divozione terminò, come di sopra si è detto il di 15, di Luglio, e anco di presente tutte le sere di Mercoledi di ciascuna settimana da que'sfratelli seguitansi a recitare congran concorso di poposo.

I Chierici di S. Maria in Via lata durante la fanta Missione hanno fatti molti esercizi di cristiana pietà, e la sera poi col seguito di gran popolo sono andati all'adorazione del SS. Sactamento pubblicamente esposto, o hanno visitate le Sarco fante Bassiche, o sono giti a salire in ginocchioni la Scalasanta, essendo a sì satte pie opere guidati dal Sacerdote Don

Gio: Battista Bianchi, Rettore de' SS. Celso, e Giuliano, quale in più luoghi della Città ogni sera faceva Spirituali discossi.

E in non disuguali santi esercizi impiegaronsi i Padri della. Congregazione Cassinenseche oltre all'essersi protati procesionalmente dalla loro Basilica di S. Paolo all'altra molto lontana di S. Pietro, e oltre all'essera altresi andati a implorare colle loro orazioni misericordia da Gesù Cristo nella Chiesa di S. Bartolomeo all'Isola, ove sotto le specie sacramentate, pubblicamente si venerava, non hanno nel loro Monastero tralasciato di sare moltissimi altri atti di singolare divozione, e di mortificazione de' soro corpi, infiammati ancora maggiormente dall'esempio del Padre D. Felice Roma Romano, Abate di detta Basilica, e Procuratore generale della sua Congregazione.

Siccome ad impiegarsi in esercizi di sante virtudi furono commossi molto i Padri di S. Giovanni di Dio, detti de Benfratelli dalla pia direzione del loro Padre Generale F. Tommaso Bonelli Veneziano, e del Padre Giuseppeantonio di San Benedetto Milanese, Procuratore generale, poichè nona paghi questi di avergli per due volte condotti in processione alla Bassilica Vaticana, secero sì, che con gran spirito, e servore a consucti loro santi esercizi ne aggiugnesse consucti loro santi esercizi ne aggiugnesse consucti di Maria semi-

pre Vergine, e de' Santi Apoltoli.

Il fioritissimo Ordine Cistercicase in tutti i suoi Monasteri comparve esemplarissimo. Nella celebre Basilica de' SS. Vincenzo, e Anastasio alle tre fontane, per la sua gran dissanza da Roma, non si poterono praticare le processioni, ma non per questo si tralasciarono altri esercizi di singolare pierà, sì dentro il Monastero, come suori. Imperciocchè il Padre D.Bernardo Barberi Fiorentino ivi Abate, e Procuratore Generale della Provincia di Toscana, ordinò a suoi Religiosi particolari orazioni da farsi tra loro: E inoltre avvertendo, che nella circostante campagna vi era gran numero di pecoraj, e di barozzari, e d'altra somigliante povera gente, priva delle fante-L 2 Missio-

Missioni, mandò de'suoi Religiosi ad istruirgli ne' misteri della nostra santa Fede,e ad amministrar loro il Sacrameto della Penitenza, e molto in ciò si è affaticato il P. D. Paolo Turamini Sanese, ivi Vicario: ed essendo in quella Chiesa la testa di S. Anastasio Monaco Persiano, e illustre martire, insieme colla di lui venerabile immagine, affai temuta da Demoni, più del consueto fu il numero degli osfessi là condotti, ch'egli congran carità esorcizò. E quelli di S. Croce in Gerusalemme, e di S. Vito si sono parimenti segnalati, sì nella visita delle Basiliche, come in altri săti esercizi, quelli sotto la direzione del P.Aba. te D.Stefano Reyna Milanese, e questi del P. Abate D.Ferdinando Diotallevi Anconitano, coll'interveto anco del P. Abate D. Giulio Lucenti Romano, Consultore dell'Indice . E anco i Cisterciensi Riformati di S. Bernardo aggiunsero molte orazioni alle consuete, molti digiuni, e molte altre penitenze fatte in comunità, oltre le processioni più volte fatte a S. Gio. Laterano, e a S. Maria Maggiore, coll'assistenza del loro Abate Generale, P.D. Ferdinando di S. Ignazio Piemontese, e de'PP. D. Gio: Francesco di S. Bernardo Tivolese, e D. Pietroandrea Ricci di S. Lutgarde d'Asti, Assistenti, e del P. Don Errigo di S.Filippo Livornese, Provinciale, e del P.D. Stefano di S.Pudenziana da Trani Abate del Monastero di detta Santa, e del P.D. Gio. Batista di S. Caterina Romano, Priore di S. Bernardo.

I Padri Minori Conventuali de' SS. Apostoli non ebbero il comodo di fare pubblici atti di divozione, per essere stata poco innanzi atterrata la loro Bassilica per alzarne un'altra, come ora si sa, della prima più magnificase più nobile, sotto i glorio-soliti ni uspici del SS. N. Padre CLEMENTE XI. che di sua mano co' soliti riti di S. Chiesa aveva benedetta, e gittata la prima pietra nelle sondamenta della nuova sabbrica il di 27. di Febbrajo 1702. Non tralasciarono però le private orazioni, e di assistere molti di essi ad ascoltare le sante Consessioni, anzi il PadreMaestro Ipolito Salvoni da Iesi Curato, oltre alcuni facri discossi fatti in Chiesa, non mancò altresì di farne per el strade della Patrocchia, amorosamente animando il suo

85

popolo ad atti di criftiana pietà: ficcome firaordinaria fu ladivozione, con cui questi Religiosi portaronsi a vistare le Bafliche insteue col P. Fra Vincenzo Coronelli Veneziano, Ministro Generale, e col Padre Maestro Fra Carlo Baceiocchi da Cortona Procuratore Generale, e col P. Fra Francesco Maria Grandi Milanese Guardiano di detto Convento, portandosi il Crocissifo, dal Padre Maestro Fra Gio: Damasceno Bragaldi

Consultore del Sant'Offizio.

Ed i Padri altresì Francescani del Terz'Ordine non furono meno fervorofi di ogni altro in affaticarfi di placare la Divina Giustizia con opere di pietà: poichè sì quegli, che stanno nel Convento de' Santi Cosimo, e Damiano, come anco gli altri della Provincia di Sicilia, che risiedono nel Convento di S. Paolino alla Regola, moltiplicarono con gran zelo le loro orazioni, siccome eziandio più volte, e con singolar' esemplarità visitarono le sante Basiliche, que' de Santi Cosmo, e Damiano guidati dal Padre Maestro Fra Alessandro de' Cosimi Romano, Provinciale, e dal Padre Maestro Fra Lodovico Patriarca, parimente Romano, e Priore di detto Monastero, e gli altri di S. Paolino dal Padre Maestro Fra Paolo Lombardini da Trapani Procuratore generale, che portava il Crocifisso in compagnia del Padre Maestro Fra Bonaventura Gervafi Priore, e del Padre Maeftro Fra Bonaventura di Sant' Elia da Palermo, Qualificatore del Sant'Officio, e Consultore dell'Indice .

I Padri Minimi di S. Francesco di Paola non meno caldi di ogni altro furono in si satte opere di pietà: Poichè quelli di S. Andrea delle Fratte alla singolare divozione, con cui visitarono la Bassica di S. Pietro coll'intervento del Padre Tommaso Monti Napolitano, e Correttore di quel Convento, e del Padre Alessandro Perni della Provincia di Messina, che portava il Santissimo Crocissiso, accoppiarono non ordinarie orazioni satte fra di loro, e una singolare carità, con cui assisterono a Confessionarja udire le sacramentali confessioni. E anco gli altri PP. di detto Ordine, che stanno alla loro Chiesa dedi-

dedicata al loro Santo Patriarca a' Monti, fotto la direzzione del Padre Giuseppe Perimezzi Provinciale della Provincia del S. Francesco, non contenti della vista più volte, e con gran divozione fatta delle facrosante Basiliche, e della Scala santa da essi affai religiosamete in ginocchioni, saliza aumetarono l'esercizio della santa orazione mentale a un'ora più del consucto ogni giorno, ed insieme raddoppiarono le mortificazioni de' loro corpi con straordinari digiuni, e discipline. E in fine i medessimi Religiosi Franzesi della Trinità de' Monti a sì fatte processioni satte a S. Pietro, e a S. Maria Maggiore coll' affistenza del Padre Carlo Sauzmain Cortettore del Convento, e nelle quali il P. Claudio Tisso portò il Crocissiso, aggiunsero molti altri fanti escrizi.

L'Ordine de Padri del Riscatto de Schiavi al pari d'ogni altro fece spiccare la sua pietà, e religione: avvegnadiochè i Padri della Madonna della Mercede di S. Adriano accompagnarono con rigorofi digiuni, e con calde orazioni le tre visite, che fecero processionalmente alle tre Basiliche, portandosi il Crocifisso ora dal Padre Maestro Fra Bartolomeo Gallia Malrese Priore, e ora dal Padre Maestro Fra Francesco Maria Bichi Faentino, coll'intervento sempre del Padre Maestro Fra Antonio Salvatore Gilaberti Spagnuolo, Vicario, e Procuratore Generale della Religione, e ogni fera cantarono nella loro Chiefa le litanie della Beatissima Vergine avanti la di lei Immagine, chiamata delle Grazie, prodigiofamente ritrovata nella muraglia. Quegli pure della Santiffima Trinità del Riscatto, Scalzi di Nazione Spagnuola nella loro Chiesa di San Carlo alle quattro fontane hanno fatto in comunità diversi asfai rigorosi digiuni, e discipline, e hanno altresì cresciute le loro orazioni andando, anco più volte processionalmente a S. Maria Maggiore, a tutti si fatti esercizi intervenendo, e col fuo esemplo animando anco maggiormente gli altri il Padre Fra Gio. di S. Paolo della Città d'Alfaro, Procuratore Generale, e Superiore di detto Monastero, e il Padre Fra Pietro di Gesù da Toledo, Redentore degli Schiavi, per il quale effetro secondo la volontà della santa memoria d'Innocenzo XII., che per tal cosa lasciò i denari, su mandato in Tunisia riscattare dalle mani di que' Barbari centoquarantuno schiavi: E i Padri Riformati del Riscatto Spagnuoli nella loro Chiesa di S. Giovannino in Campomarzo dalla prima sera del terremoto fino al di trentesimo di Febbrajo hanno tenuto esposto dalle ventiquattr'ore fino alle due, e mezza di notte il Santifmo Sacramento con gran concorfo degli abitanti in quello contrade, affistendo sempre il P. fra Diego della Concezione Procuratore Generale, e vi furono fatti alcune sere discorsi affai devoti dal Signor D. Pietro Samaniego Sacerdote Spagnuolo. E somiglianti esercizi furono fatti da PP. Trinitari di Francia nel loro Convento di S. Dionifio, iguali alle processioni fatte con straordinaria esemplarità alle Basiliche di San-Gio: Laterano, e di S. Maria Maggiore fotto la direzione de' Padri Luca di S. Giovanni da Sedena in Provenza, Superiore di detto Monastero, e attualmente Provinciale, e del Padro Clemente di Gesù d'Aix in Provenza, Procuratore Generale, e attualmente Difinitore Generale dell'Ordine, e Ministro del Convento aggiunfero non ordinarie mortificazioni de' loro corpi con aspri digiuni, e con altre rigide penitenze. E in fine i Padri Trinitari del Riscatto in S. Francesca a capo le Case,essendo in poco numero,non secero la processione, ma non per questo fi stettero ozios, poichè il Padre Gio: Antonio Colucci Napolitano, Superiore di quel Convento fece, che que' pochi Religiofi affifteffero con carità a Confessionari, siccome esercitaronsi in altre same opere coll'assistenza del Padre Vincenzo Coppola Napolitano, Procuratore Generale, e del Padre Francesco Maria Campioni, Esaminatore Apostolico.

I Padri dell'Ordine Agostiniano a niun'altro cederono in pietà, e in divozioni. Già di quelli, che stanno nel Convento di S. Agostino, ove si siceva la fanta Missione, si è sopra-alquanto parlato, e ora soggiugnere si dee, che ancon elleloro orazioni satte in comunità si mostrarono corredati di singolare religione, colla quale comparvero eziandio nella vi-

sita, che secero in processione a S. Pietro, portandosi il Crifto dal Padre Fra Gregorio Anselmi d'Uffida, Sottopriore, colla continova, ed esemplare assistenza del Padre Maestro Fra Niccolò Serani dall'Aquila Generale, e de Padri Maestri Diodato Nuzzi d'Altamura Affistente d'Italia, Alfonso Dominquez Assistente di Spagna, Aloisio Ferrari da Milano Procuratore Generale, e Claudio Vanzi da Rimini ivi Priore. Siccome degli Agostiniani Riformati del Gesù, e Maria, si è altrove abbastanza favellato. Al presente non si possono pasfare fotto filenzio i Padri Agostiniani Osfervanti di Lombardia in S. Maria del popolo, che con diversi rigorosi digiuni macerarono il loro corpo, e con continue orazioni fatte alla Santa Immagine di Maria Vergine, che otto giorni tennero scoperta, cantandovi ogni sera le litanie, e altre preci,procurarono di guadagnare il perdono da Dio, esfendo in ciò fare diretti dal Padre Gregorio Stiatici Bolognese Procuratore Generale, e dal Padre Giuliocesare Parini da Faenza, ivi Priore, che più volte condussero i loro Religiosi in divota. processione a S. Gio: Laterano, e a Santa Maria Maggiore; Ed i Padri Agostiniani scalzi Spagnuoli di S. Idelfonso, nonessendo per il poco loro numero potuti andare alla visita delle Basiliche, esercitaronsi in continue orazioni, discipline, e digiuni forto la direzione de' Padri Fra Simone di S. Tommaso di Villanova, Procuratore Generale, e di Fra Benedetto di S. Luca, e di Fra Antonio di S. Jacopo.

L'Ordine de Servi di Maria Vergine uguagliossi ad ogn'altro in esercizi di pietà, e di que' di San Marcello si è gia stata menzione. Quelli di S. Maria in Via anch'essi esercitaronsi
in molti esercizi di gran divozione, e unitamente tutti i Religiosi di questi due Conventi portaronsi alla visita di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore, in una inalberandosi il Cristo
dal Padre Maestro Fra Carlo Orsini, 'e nell'altra dal P. M. F.
Niccolò Bellenghi, Priore di S. Maria in Viase intervenendovi i Padri Maestro Calisto Lodigeri Perugino, Generale, il Padre Maestro Antonio Rossi Fiorentino Esgenerale, e Lettore
d'Isso-

d'Istoria Sacra nell'Università di Pisa, e il Padre Macstro Gio. Pietro Bertazzoli, Procuratore Generale col Padre Mae-

ftro Giorgio Moretti Priore di S. Marcello .

I Canonici Lateranensi di S. Maria della Pace secero molte divozioni avanti l'insigne Immagine di Maria Vergine, chi venera nella Ioro Chiesa, in tal guisa rendendo più fruttuose, ed efficaci le processioni, che secero più volte alla Bassiica Vaticana coll'intervento del Padre Abate D. Ascanio Saraceni Piemontese, Procuratore generale, e del Padre Don Atanaso Chiappini Piacentino, Abate di detto Monastero.

Ed anco i Canonici Regolari di S. Salvatore in S. Pietro in Conculis con particolari digiuni, e divozioni, diretti dal Padre Don Gio. Antonio Baglioni Veneziano Abate Generale, edal Padre Don Giovanni Moirani Romano, ivi Abate fautificarono maggiormente le loro divote processioni alla Basilica Costantiniana, e Liberiana, e alla Scala fanta, che con gran

divozione falirono in ginocchioni .

Da Padri Monaci Olivetani in Santa Francesca Romana furono similmente fatte molte particolari divozioni, e digiuni, e il Padre Don Cristoforo Micheli Napolitano ivi Abate, damedo agli altri esempio colla sua persona, introdusse ne' suoi Religiosi un divoto ritiramento, e la mortificazione, d'austeri digiuni, assistendo egli insteme con Don Mauro Zecca Procuratore, e Don Gio: Velasquez Lettore di Teologia, e Don-Dionisso Campora Lettore morale, e Don Alsonso Macchia-velli continuamente dalla mattina, alla sera a consessionari, non tralasciando anch'essi di visitare le sante Basiliche di S. Gio: Laterano, e di Santa Maria Maggiore, portando sempre il santo Crocissifio il detto P. Abate.

Ne dissomiglianti nell'orazioni con servore straordinario introdotte, e ne' digiuni, e in altre opere pie dimostraronsi i Monaci di Monte Vergine in S. Agata a Monti, degni anco di particolare menzione per la religiosità, con cui andarono a vistrare la Bassilica Lateranense, e a salire la Scala santa coll'afsistenza assai esemplare del Padre Don Lorenzo Gallucci d',

E l'istesso a ragione raccontare si dee de'Monaci Vallobrofani di S. Prassede, che non sodissatti di avere con divota processione visitata la Bassica di S. Gio: Laterano coll'intervento del Padre Macstro Don Silvano Catanzi da Bibbiena in-Toscana, Abate Generale, e del Padre Macstro Don Mercuriale Prati da Forlì Visitatore generale, e del Padre Macstro Don Ambrogio Genuini, ivi Abate attuale, e del Padre Macstro Don Venanzio Simi Romano, Procuratore generale, e del Padre Don Alberto Targioni Fiorentino, ivi Priore, con austri digiuni, e con servorose orazioni ingegnaronsi di placare Iddio, che irato mostravasi.

In San Stefano del Cacco i Monaci Silvestrini eziandio dimostrarono ugual pierà, sì nell'orazioni, e in altri santi efercizi fatti in comunità, come nelle divote processioni, che fecero a San Giovanni Laterano, e a San Pietro coll'assistenza del Padre Don Pietro Quersini Veneziano, Procuratore Generale, e del Padre Go: Battista Berti Romano, Abate di detto Monastero, e del Padre Don Innocenzo Egidi da Camerino, Visitatore Generale, e un'altra ne secero a San Pietro, e condussero se del popolo della loro Parrocchia, portando il Cristo il detto Padre Procuratore generale, gli uomini prima, e dopo le donne, a cui precedeva la Croce, portata da una di esse, e in fine era il Padre D. Benedetto Graffi Romano, Curato.

I Padri di S. Antonio Abate alle particolari divozioni, che fecero, aggiunfero una divota processione, che dalla loro Chiefa di Sant' Antonio fecero alla Baffica Vaticana coll'intervento del Padre Francesco Roux ivi Superiore, e Vicario Generale in Italia, e del Padre Pietro Lovvat Procuratoro Generale.

Ne meno fervoroso dimostrossi l'Ordine Carmelitano, imperocchè nella Chiesa di S. Crisogono tenuta da PP. Carmelitani della Cogregazione osservante di Mantova, il P.M.Giu-

seppe Maria Cappuri, ivi Priore cominciando dalla sera istessa in cui venne il primo terremoto fino a tutto il tepo della fanta Missione, fece fare coll'intervento di molto popolo pubbliche orazioni per mezzo de'suoiReligiosi avanti l'Altare della Santissima Vergine del Carmine, la cui sacra Immagine per le molte grazie a fedeli dispensate, e per l'antica, e fino al prefente continuata venerazione de'popoli foprammodo infigne tenevasi scoperta, e la prima sera con molto frutto vi sermoneggiò il Padre Maestro Claudio Borzesi, che da tutti i circostanti fece con amare lagrime piagnere le loro colpe . E l'istesfe orazioni replicavano questi Religiosi la mattina dopo il matutino: Anzi fopravvenuto il secondo terremoto de' due di Febbrajo, raddoppiarono mattina, e fera le loro preghiere a Dio, e alla Santissima Vergine, non mancando eziandio di continuamente impiegarsi molti di loro in udire con carità le confessioni de' fedeli, e non tralasciando anco di visitare in. atto di penitenza le fante Basiliche. E non ordinarie orazioni intraprefero a fare i Padri di Santa Maria della Traspontina, e di S. Martino a' Monti, quelli fotto la pia direzione del loro foprammentovato Padre Generale, e questi sotto quella del Padre Arcangelo di S. Stefano Siciliano, al presente Provinciale, e inoltre anch'esti visitarono colla guida di que' loro - Superiori, che portavano il Santissimo Crocisisso, più volte le fante Basiliche, ora separatamente i Religiosi di ciaschedun Convento da se, ora unitamente. Siccome anco i Padri della Provincia di Monte Santo, che stanno nella Chiesa di S. Maria di Monte Santo al Popolo, non paghi di replicate devote visite fatte alla Basilica Liberiana coll'intervento del P. Serafino di Messina Sottopriore, da cui sempre portossi il Crocifisso, e del Padre Leseo d'Ascoli Vicario, aumentarono le 10ro private suppliche all'Altissimo, accompagnandole con attidi straordinaria mortificazione de loro corpi. E ancora l'Ordine Carmelitano Scalzo si mostrò soprammodo fervoroso in fanti esercizj: Imperocchè tutti i Religiosi del Convento della Madonna della Vittoria, di S. Maria della Scala, di

M

di S. Panerazio, e dell'Ospizio di S. Anna con aspre penitenze d'ogni sorte afflissero i loro corpi; da que' della Vittoria fu anco ogni giorno esposto alla pubblica adorazione il Santissimo Sacramento, coll'assistenza di tutti i Religiosi, concandele in mano, e che cantavano le litanie avanti la Santifsima Vergine, e tutti hanno fatte devotissime processioni, i primi a S. Gio: Laterano, a S. Martino a' Monti, e a S. Isidoro, nelle quali due Chiese era esposto il Venerabile, portandosi il Crocifisso dal Padre Giorgio di S.Maria, Priore, a piedi nudi, e a testa scoperta, coll'intervento del Padre Idelfonso di S. Maria Provinciale: E quelli della Scala andarono più volte a San Pietro, essendo portato il Crocifisso dal Padre F. Benedetto di Gesù, Maestro de' Novizi, e Difinitore Provincale, effendovi i PP. Fra Egidio di S. Cirillo, Vicario Generale, e Fra Carlo Felice Slavata di S. Terefa, Difinitore Provinciale e F. Giacinto di S. Caterina Procuratore Generale e F.Orazio di Santa Maria, ivi Priore: E que' di San Pancrazio, ancorachè abitino fuori di Roma, andarono anch'essi a S.Pietro, non mancando di affisterci i Padri Fra Girolamo di San-Carlo Rettore di detto Convento, Fra Egidio di Sant' Elifeo Vicerettore, e Fra Liberio di Gesù, Lettore di Dommatica, e Prefetto di Propaganda. E in fine i Padri Carmelitani Scalzi Spagnuoli dell'Ospizio di S. Anna sono andati a S. Maria. Maggiore fotto la guida del Padre Fra Ginseppe del Santissimo Sacramento, naturale di San Pietro Manriche, Procuratore Generale, non mancando ogni giorno dire le litanio alla Santifsima Vergine, e di efercitarfi nelle più austere penitenze per placare l'ira del Signore.

E ad ogni altro uguagliar fi debbono i Padri Eremiti di San Girolamo in S. Onofrio, sì nell'efercizi di crifitana pietè, come nelle processioni più volte fatte alla Basilica di S. Pietro, coll'assistenza de' Padri Fra Cosmo Pellegrini da Forlì, Procuratore Generale, Fra Valeriano Antonio Saureli, anch'esso da Forlì, Priore, e Fra Biggio Longobardi Napolitano, Vieario, portandosi il Crocissis dal Padre Fra Rassaelle Comandini. SiccoSiccome ancora i Monaci Basiliani, che con molte opere, pie, e sante orazioni fatte da essi nel loro Collegio unirono divote processioni replicatamente fatte a S. Pietro, e a Santa Maria Maggiore, sotto la direzione del Padre Maestro D. Pietro Menditi, Abate Generale, e del Padre Maestro Don Teofilo d'Alessandro Procuratore Generale, amendue Messinesi, e del Padre Maestro Don Episanio Rovezzi Romano, Assistente Generale.

Dell'Ordine Domenicano parlando della fanta Missionefatta nella Chiefa della Minerva, e della numerossisina, odevotissima processione del Rosario si è detto tanto, che bastantemente dimostra, quanto fruttuosamente si sia impiegato in atri di Cristiana pietà, e quanto abbia egli colle fatiche de' siuo i Religiossi, giovato al popolo, tuttavia gran torto farebbe il non fare la dovuta menzione delle private loro orazioni, e di molti altri santi escreizi, e delle processioni da essi fatte alle sante Bassiliche con pubblica edificazione.

Il che pure è d'uopo dire de Padri Minori Offervanti, co Riformati dell'Ordine Serafico di S. Francesco, ne' cui Conventi tutti straordinario su il santo ritiramento, aspre le mortificazioni del corpo, austeri i digiuni, continue, e servorose l'orazioni, e stimolo di compungimento le loro replicatodevote processioni, d'alcune delle quali si è anco sopra specialmente savellato.

Quanti sono in Roma i Conventi di Preti Regolari, in tutti si fecero ugualmente da que Religios, che ivi stanno, straordinarie divozioni, e religiossisime processioni, come secero i Padri Teatini di S. Silvestro di Montecavallo, che due volte andarono a S. Maria Maggiore coll'intervento del Padro D. Paolo Leonardelli da Rimini Preposito Generale, e co Padri Don Gregorio del Balzo, Don Gio: Bonifazio Bagatta, Don Giuseppe Nigosanti, D., Gio: Batista Santa Barbera, tutti

Don Ginteppe Nigoland; p. Glo: Bating Santa Barbera; tutti quattro Confultori; e del P. D. Antonmaria Correale Proeuratore Generale: e quelli di S. Andrea della Valle, che col Padre Don Ginteppe Guevara Napolitano; ivi Preposito andarono a S. Piètro, portandosi il Cristo dal Padre Don Tom-

maso Antonio Schiara Piemontese .

Come altresì fecero i Chierici Regolari Minori in San Lorezzo in Lucina, che col Padre D. Pietro Aguado Preposito Generale, e col Padre D. Gio. Maria Guerini Vicepreposito, e Don Carlo Pex Procuratoregenerale divoramente visitarono la Bassilica Vaticana, e Liberiana: le quali due Bassiliche furono con pari divozione visitate da medessimi Chierici Regolari Minori di S. Vincenzo, e Anastasso, guidati dal Padre Bonaventura Romagnesi Bolognese, Provinciale, il quale altresì a suoi Religiosi sece sare molte orazioni, digiuni, e altri santi esercizi.

Bi Preti Regolari della Congregazione della Madre di Dio in Campitelli, che con una ben composta processione vifitarono la Basilica di S. Pietro, guidati dal Padre Gio. Bernardini loro Rettore Generale, e dal Padre Davino Guinigi

Rettore di quella Cafa, amendue Lucchesi.

Siccome anco di gran clempio furono i Padri Ministri degl' Infermi, che dalla loro Chiela della Maddalena portaronsi a S. Pietro, col Padre Francesco del Giudice Napolitano loro Generale, da cui s'inalberò il Crocissiso, intervenendovi anco i Padri Quinto Marzio Provinciale, Filippo Martelli Procuratore Generale, e Paolo Natalini Prefetto della Casa tutti tre Romani.

I Padri Chierici Regolari della Congregazione Somascain S. Niccolò a' Cesarini ogni sera esposero il Venerabile, canando con gran divozione, e con non ordinario concorso di popolo le litanie, e tra loro secero moltissimi altri fanti esercizi. Ne paghi d'aver' essi più volte con esemplari processioni vistrata la Basilica Vaticana coll'intervento di Monsignor Caraccioli Napolitano, Vescovo di Calvi, e gia tra essi Religioso, e del Padre Don Ottavio Cusani Milanese, Procuratore Generale, e del Padre Don Francesco Geminiani Romano, Preposito, e del Padre Gregorio d'Aste, ivi condustero altresi la Compagnia del Santis. Sacramento di detta Chiesaportane

doß

05

dofi il Crocifiso dal Padre Don Benedetto Monti; e un'altra volta tutti gli uomini, e donne della loro Patrocchia, coll'assistenza del Padre Don Gio: Enresto Galler. Ed anco i Padri delle Scuole pie si segnalarono nell'avere fatte nella loro Chiesa di S. Patnaleo le Missioni a loro scolari, e a Signori Medici, i quali tutti condustro a S. Pietro, dove pure andarono anch'essi più volte in comunità, coll'intervento del P. Pietrancesco della Concezzione Bolognese, Preposito generale, ele P. Sigismondo di S. Silverio Fiorentino, e del P. Bernardo di S. Filippo Neri Tedesco, ambedue assistenti, e del P. Teodoso di Santa Caterina Bolognese, Procuratore generale, unendo a tutte queste pie opere diverse razioni, e digiuni, E parimente i medessimi Padri delle Scuole pie di S. Lorenzo in Borgo, col Padre Giuseppe di Santa Maria Maddalena loro Rettore si sportanona S. Pietro

Finalmente con fingolare pierà i Chierici Regolari di Satu-Paolo, detti i Barnabiti mortificarono i loro corpi con afpri digiuni, e con altre penitenze, e fantificarono con molte orazioni l'anime, onde più forza avessero appresso la Divina mifericordia le processioni, che secero a S. Maria Maggiore, intervenendovi il Padre Don Costanzo Saccucci Perugino, Generale, e i di lui Affistenti, che sono i Padri D. Gio. Carlo Fufconi, Don Alessandro Taddei, D. Idelsono Manara, D. Gio. Michele Teroni, e il Padre Don Onorio Bazzetta, Proeuratore Generale, e il P. Don Gio. Niccolò Silva Preposito.

Particolare menzione giultamente richiede la grande, ancorachè loro consuera esemplarità, con cui i Preti di S. Giacomo de' Spagnouli, dopo aver con gran religione assistito alle sante Missioni, che si fecero nella loro Chiesa, uniti con quelli della Madonna di Monserrato, si portarono in divota processione a S. Pietro con tutti di loro Nazione, che in gran numero v'intervennero. I Figliuoli dell' Eccellentissimo Signor Ambasciatore del Rè Cattolico, Sig. Duca d'Veceda andarono avanti al Cristo, e l'Paggi portarono le torce innanzi al medessimo, ch'era inalberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra inalberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra inalberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra inalberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra inalberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra in alberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra in alberato dal P. Pegna Gessita, essendo intervenuti i Sècra in alberato da intervenuti i Sècra in alberato de intervenuti i Sècra in alberato da intervenuti i Sècra in alber

96 gnori Don Francesco Revolta ; Rettore di S. Giacomo , e D. Giovanni Vila, Rettore di Monserrato, e in fine Monsig. Molines , Decano , e Monsig. Omagna Auditore della Sacra Rota ;

Benchè altrove si sia discorso de' Parochi, che si sono stutuosamente in questo tempo, affaticati, nondimeno ogni ragion vuole, che non si passino sotto silenzio le fatiche del Paroco di San Niecola in Arcione, Don Giovanluca Vellti Maltese, che per quindici continui giorni sece ogni di esporre il Venerabite, e nutrire il suo popolo colla divina parolaper mezzo del Padre Canale della Missione, Lucchese, assistendo egli, e Don Michelagnolo Mallia, pure Maltese conogni carità al Consessionario.

Ne pure quelle del Curato de'SS. Vincenzo, e Anastasso alla Regola, Don Gaetano Ivones, che guidò il suo numeroso oppolo in ben ordinata processione a S. Pietro, divisi gli uomini dalle donne, e portando esso intervenuri i fatelli dalla Compagnia de' Cuochi, che è eretta entro i limiti della sua Parrocchiatutti con sacchi bianchi, e nel ritorno, che sece alla sua Chiefa, con un'essicace discorso compunse tutti ad atti di vera-

contrizione.

E per ultimo assa i di lode degni sono i Parochi di S. Maria in Monticelli, e di S. Salvator in Campo, e di S. Celso; il primo de'quali D. Orazio Ciuccioli condusse processionalmente a S. Pietro la Compagnia de'Garzoni de'Vaccinari eretta nella sua Chiesa, e guidata dal Sacerdote D. Francesco Bellica, suo Vice-curato, e instemente i suoi popolani, uomini, e donne separamente, portando egli il Santissimo Crocissisto con corona di spine in testa, e con corda al collo, e scalzo, e feco essendo molti altri Sacerdoti, che nella medessma maniera tormentavano il loro corpo, e ritornati in Chiesa dopo una santa esortazione, che fece con gran zelo, diede la benedizione al popolo col Santissimo; Ed il secondo, Don Clemente Rossi, portando egli il Crocissiso, conduste un giorno in devota processione-buog numero di Sacerdoti ad adorare il Santissimo esposto nella

nella Chiefa della Madonna di Monferrato, e un'altro giorno guidò a S. Pietro tutti quelli della fua Patrocchia, e tutt'i Minifiri del vicino Monte della Pietà, con più di 60. altri Ufficiali, a'quali anch' egli ritornati che furono alla fua Chiefa, fece un devoto ragionamento, e diede la benedizione col Venetabile. Eli terzo conduffe parimente i fuoi popolani a San Pietro, ed anco due volte l'Archiconfraternita del Santifismo Sacramento, e retta nella fua Chiefa, fotto il reggimento de' Signori Barone Gio. Batifia Scarlatti, e Domenicofanti Paluzzi, Guardiani, effendovi eziandio andato il Signor D. Niccolò Santorio Sagrefiano in atto di penitenza con corda al collo, e cinto di catene.

Nella Chiefadi S. Maria in Aquiro, detta degli Orfanelli, l'Eminentissimo Signor Cardinale Lorenzo Altieri, del quale è Diaconia quella Chiesa, sece esporre la matrina della. Domenica, dì 28. di Gennajo il Venerabile, e in quell'istessa mattina vi fece la santa Comunione insieme con tutta la sua famiglia, siccome secesi anco da grandissimo numero di altra gente, avendovi con gran fervore fermoneggiato un Monaco Silvestrino. E il giorno della Madonna il Parrocchiano, ch'è il Sig. Benedetto Benedetti Lucchese, condusse l'Università degli Osti di Roma, che si aduna in deua Chiesa, a visitare processionalmente le Basiliche di S. Gio: Laterano, e di S. Maria Maggiore, portando egli medefimo il Cristo, e intervenendovi anco nel fine il Signor Don Domenico Berti Piftoiese, Sagrestano, e Vicecurato, e a questi parimente egli nel ritorno fece un breve discorso, per cui tutti gli ascoltanti rinnovarono atti di fanta contrizione, benedicendogli in fine col Santissimo Crocifisso. Siccome dopo in una molto devotaprocessione conduste alla Basilica di S. Pietro gli Orfani, e que' del Collegio Salviati colla cotta, portando egli stesso il Santissimo Crocifisso, e in fine venendo ordinatamente tutto il numeroso popolo della sua Parrocchia, prima gli uomini, e poi le donne, innanzi alle quali pure da una fanciulia si portava la Croce, chiudendosi tutta questa processione dal

mentovato Sagreftano. E il dì 3. di Febbrajo afsistè con molta carità a una fanta Missione, che sino alla Domenica di quinquagessma, che fu il dì 18 di quel mese, vi sece il soprannominato Padre Anselmi con un'altro Padre pure della Missione, che spiegava il Catechismo, esponendo ogni sera il Santissimo Sacramento.

Grandissimo per tanto, e sopra ogni credere innumerabile era il concorso di tutti gli Ordini di persone, e di Comunità alle Chiese, e non disuguale era l'ardore, con cui tutti impiegavansi santamente in esercizi di Cristiana pietà, e follia sarebbe il persuadersi di poterli tutti ridire, onde quando io pensava di aver fatta la dovuta menzione di quasi tutte l'Archiconfraternite di Roma, mi avveggio andare di granlunga fallito del mio pensiero, poichè un gran numero anco ve ne resta, che senza ingiuria trapassare non si può. E singolarmente onorata menzione si dee fare dell'Archiconfraternita dello Spirito Santo della Nazione del Regno di Napoli, che fu condotta a visitare la Basilica di S. Pietro da Monsign. Russo Arcivescovo di Nicea, e Maestro di Camera di N.S. Dignissimo Primicerio di detta Chiesa, il quale portò sempre il Cristo, assistito da Monsignor Caraccioli Vescovo di Vescovo di S. Seve-Calvi, e da Monfignor ro, e Capi processione furono Monsignor Lionardo Ghezzi ; e Monfignor Giovangirolamo Afflitti, e v'intervennero anche altri Prelati Nazionali, e in fine Monfignor Vincenzo Petra nel luogo di Monfignor Ruffo , insieme co' Signori Avvocato Diego Pace, Iacopo Menditi, Abate Porfirio Berlingeri, Guar-

diami, e Don Gaetano Palma Rettore di detta Chiefa.

E all'istessa Bassilica con pari divozione andovvi la Nazione
Siciliana dalla sua Chiefa della Madonna di Costantinopoli, nella quale stette in que' giorni scoperta l'Immagine della.
Beattisima Vergine, avanti sa quale ogni giorno cantavansi se litanie, e facevansi facri discorsi con gran profitto degli uditori: E alla sopraddetta processione intervennero Monsignor Carlo Ventimiglia, e Monsignor Francesco Patri Prelati Si-

ciliani, e i Signori Conte Noceti, Antonino Pafquali, e Angelo Facciolà Guardiani, a tutte le mentovate opere invigilando il Padre Don Andrea Giacconi Palermitano, Rettoredi detta Chiefa.

Più volte altresì vi si portò processionalmente l'Archiconfraternita di S. Caterina di Siena con una gran moltitudine di Nazionali Sanesi, vestiti del facco della Compagnia, coll'affifenza de' di lei Priori, Signori Abate Gio. Batista Brancadori, Canonico di S.Lorenzo in Damaso, Alfonso Berretta, Giuseppe Farinacci, e Don Gio. Francesco Luigi col Signor Don

Andrea Angelini Sagrestano della Chiesa.

Ed anco la Compagnia del Sudario delle Nazioni Savoiarda, e Piemontele andò alla visita di S. Pietro, e di S. Maria da 2ggiore coll'intervento di Monsignor Gio. Domenico Tomati Vescovo di Cirene, e Segretario della Congregazione del Concilio, Primicerio e del Monsignori Maurizio Contieri, e Paolo Coardi, e de Signori Abate Lacopo Rigardi, Gio. Batista Vernoni, Lodovico Ribotti, Priori, e Guardiani di detta Compagnia, col loro Rettore della Chiesa Don Niccola.

L'Archiconfraternita de SS. Bartolomeo, e Aleffandro de I-la Nazione Bergamafea andò anch'ella più volte alla vifita di S. Pietro coll'intervento de' Guardiani, Signori Angelo Lodetti, Aleffandro Bolis, Lorenzo Catani, e Jacopo Rotalinfieme col Signor Don Ennio Cerrini da Capranica Cappellano maggiore, e Sagreffano di detta Chiefa, ne llaquale per lo spazio di quindici giorni continuì ogni sera da que' fratelli recitaronsi i sette Salmi penitenziali.

La Nazione dell'Umbria, che per ora fa la fua refidenza nella Chiefa di S. Maria a Montarone, si portò con numerosa, e devota processione a S. Pietro, andando tutti in cappa, e portandoli il Crocissso da Monsignor Nicolai, e intervenendovà i Signori Cardinali Sacripante, Sperelli, e Gabrielli, e Monsignori Passerini, e Sinibaldi.

La Confraternita de Cameriness nella loro Chiesa Paroc-

N

chiale

100

chiale de'Santi Venanzio, e Ansuino andò processionalmente a S. Pietro coll'intervento de Signori Guardiani, e Camarlingo, Ottavio Strada, Gio. Antonio Antonucci, Cataldo Bel-Ioni , e Giuseppe Brunelli, e del Signor Don Pietro Moro Parrocchiano.

L'Archiconfraternita delle Spine di N.S. Gesù Cristo, detta della Beata Rita della Nazione di Cascia andò a S. Pietro, e al ritorno fece una devota esortazione a detti fratelli il Signor D. Francesco Luigi Rettore di detta Chiesa, e v'intervennero i Signori Guardiani Giuseppe Lepori, Tarquinio Fiori, Matteo Mattei, Loreto de Vecchi, e Domenico Ridolfi Camarlingo.

L'Archiconfraternita diS. Trifone in S. Agostino della quale è Protettore Sua Santità, e Primicerio Monfignor Colonna suo Maggiordomo, e primo Guardiano il Signor D. Oraaio Albani fratello di Nostro Signore, andò con devota processione a S. Pietro, essendovi i Signori Avvocato Francesco

Maria Costantini . e Domenico Botta Guardiani .

Siccome l'Archiconfraternita del SS. Angelo Custode andò a S. Gio: Laterano, e a S. Pietro, diretta da Monfignor Giuliano Arcivescovo di Tiro, e Sidonia in luogo di Monsignore Spinola loro Primicerio col Signor D. Gio. Anneli da.

Vignanello Sagrestano.

Ma dove lasciava io la non mai abbastanza sodata, pia Archiconfraternita del Suffragio, che più volte con umili, e devote processioni andò a visitare la Basilica di S. Pietro, e una volta quella di S. Maria Maggiore, fotto il governo di Monfign. Alessandro Caprara, Auditore della Sacra Rota, Primicerio, e che con gran fervore, quando dalle più gravi occupazioni li è premesso, assiste sempre a fanti esercizi, che da questa Archiconfraternita si fanno in suffragio dell'anime del Purgatoriose de Sig. Avvocato Tommafo Antamori, Gio. Battifta Baldaffari ; e Girolamo Girozzi Guardiani , e in ultimo del Sign. Don Francesco Canevari Cappellano, e Sagrestano di detta. Chiefa.

Dall'Archiconfraternita del Carmine a' Monti nel suo Oratorio posto alle tre cannelle per molti mesi si sono ogni sera cantate le litanie della Santisima Vergine, e molte voltensi sono visitate processionalmente le sante Bassiche, e salita in ginocchioni la Scala santa, e altrea in gran numero que' fratelli andarono alla già mentovata processione, che da Padri di Santa Maria della Traspontina si sece con tutti i fratelli, e forelle ascritti al Carmine, coll'intervento dell' Eminentissimo Signor Cardinale Sacripante, Titolare di deta Chiefa della Traspontina, e Protettore dell'Ordine, essenti sono signor Gardinale Sacripante dell'Ordine, essenti sono signor Gardinale Sacripante dell'ordine, collo molto a prò di questa. Archiconfraternita adoptato il Signor Giuseppe Fornari Romano, assa i zelante dell'onore di Dio, e che con larga mano, ove l'accrescimento del divino culto l'invita, non lascia di spendere riguardevoli somme di danari, assistendovi in sine il P. Fra Pietro Galloppi Deputato.

Andò altresì in mantello a visitare la Bassilica di S. Maria-Maggiore la Compagnia de Virtuosi, e Professori delle nobilissime Arti del Diegno, che fotto l'invocazione di S. Giuseppe di Terra Santa si aduna nella Chiesa di S. Maria della-Rotonda, sotto la direzione del Signor Luigi Gazzi Pittore, e de' Signori Cavaliere Filippo Leti, e Giovandomenico Pioselli, amendue Architetti, il primo de' quali è Reggente, c

gli altri Aggiunti di detta Compagnia .

Il Signor Lodovico Benaglia Superiore della Compagnia de' Mercatanti di fondaco, eretta nella Cappella di S. Michele in S. Andrea, conduffe in una ben'ordinata processione tutt'i medesimi Mercatanti in mantello a visitare unilmente S. Pietro, coll'assistenza del Padre Don Niccolò Guinazzi in luogo del Padre Pietropaolo Sala Romano, direttore, cofondatore di detta Compagnia.

E simili processioni si fecero dall'Vniversità de' Mercatanti fondacali della Chiesa de Santi Basiano, e Vasentino, in una delle quali surono trecento, e più Mèrcatanti senza sacco incappa, coll'assistenza de loro Consoli, Signori Bernardino Foschi, Giovanni Mambor, e Benedetto Gori, e del Signor

Don Tommaso Palombi Rettore di detta Chiesa : E nell'altra andarono pure aumerofissimi vestiti di sacchi rossi sotto il regimento de Signori Carlo Buti Governatore, Silvestro Illi, Francesco Vannini, e Andrea Feretti Guardiani, e del Sign.

Francescantonio Pasqua Camarlingo.

Siccome con gran devozione visitarono la medesima Basilica di S. Pietro i Notai de Tribunali dell'Anditore della Camera,e del Campidoglio, tutti camminando con ben'ordinata, e composta processione in cappa, e conducendo seco i Sostituti, e Giovani de' loro offizi, i quali tutti con non ordinaria. esemplarità cantavano Salmi di penitenza, e altre orazioni da implorare la Divina misericordia.

· Oltre le molte di sopra raccontate sante sunzioni fatte dalla Ven. Archiconfraternita del Santissimo Nome di Maria , si fegnalò questa anco in molte religiosissime processioni fatte alle fante Bafiliche colla continua afsistenza di Monsignor Pico della Mirandola Priore, e de Guardiani, ch'erano i Signori Giovancarlo Piancastelli, Giuseppe de Sanctis, e Claudio Marescialli, edel Sig. Dottore D. Gio. Fioli di Majorica, ivi Confessore, e ora da N. S. fatto Rettore, e primo Curato del Regno di Majorica nella Chiefa di S.Eulalia .

L'Archiconfraternita del Santissimo Sacramento in S. Quirico, e Giulitta, non contenta di molte devote visite fatte alle sante Basiliche, andò anco alcune sere per le contrade ivi vicine col Padre Lettore Domenico Brunetti del Terz'Ordine di S. Francesco, che con sacri discorsi fatti ora in un luogo. ora nell'altro esortava i fedeli al vero pentimento de' peccati, soprintendendo a tutto con gran vigilanza Monfignor Niccolò Spinola Primicerio, e i Signori Pietro Sorrifi, e D. Iacopo Pellini, Antonio Giorgeri, e Antonio Catani Guardiani.

Ne con inferior pietà visitaronsi più volte le sante Basiliche dall'Archiconfrategnita del Santissimo Sacramento, e di tutti i Santi nella Chiefa di S. Maria della Rotonda, fotto la direzione del Signor Marchele Francelco Sellupi 'primo Guardiano.

Апсо

Anco la Compagnia de' Credenzieri andò co'fuoi Superiori con ben ordinata, e devota processione dalla fua Chiesa di

S. Elena a visitare la Basilica di S. Maria Maggiore .

E a tutte uguagliossi in visitare con gran religiosità la Basilica di S. Pietro la Compagnia di S. Rosalia di Paletmo, portandosi il Crocissiso da Monsignor Carlo Ventimiglia, cu intervenendovi Monsignor Lodovico Sergardi Primicerio co' Signori Guardiani, Cavaliere Gio. Battista Andriani, Domenico de Carolis, e Alessandro Varesi, e col loro Cappellano Sig. D. Sebastiano Laudi.

Ne si deve lasciare l'Università degli Oresici, e Argentieri, che dalla loro Chiesa di S. Eligio due votre andarono numerossissimi a S.Pietro, tutti in cappa, intervenendovi i loro Consoli, Signori Gio. Pietro Travani; Pierantonio Bozzolaschi;

Antonio Fumanti, e Girolamo Sabatini.

Come pure quella de Barbieri; che dalla loro Chiefa de' Santi Cosimo, e Damiano, in cui su anco fatto il Catechismo, e altre devozioni, che pure presentemente si continovano a fare da Padri Pij Operarj di S. Balbina, andarono alla visita di S. Pietro co' loro Consoli, Marco Bossi, Clemente Angelini, e Filippo Rampana con Pietro della Baia Camarlingo, e D. Domenico Romei Cappellano.

Il:Collegio de' Speziali in S. Lorenzo in Miranda fi portò co' fini Confoli, Giuseppe Proia, Domenico Pelagalli, Egidio Caterini, e Domenico Aga dalla sur Chiefa di S. Lorenzo a visitare processionalmente le Basiliche di S. Gio. Latera-

no, e di S. Maria Maggiore .

Ne alla difuguagglianza dello stato, e dell'arti andò unitala difurenza della piera, e della divozione, perchè in turti fu pari, e ardentissima, come si conobbe nell'Archiconfraterninita del Falegnami, che dalla loro Chiefà di S. Giuseppe in-Carcere andarono alle Bassliche Lateranense, e Vaticanacoll'intervento di Pietro Manfrini Governatore, di Francesco Gavazzia, e. Lacopo Cassini Guardiani; E nella Congregazione de' Lavoranti della medesima arte; che in cappa anda-

rono

rono a S, Gio. Laterano, guidati da Baldaffare Zampi Signore di detta Congregazione, intervenendo ad ambedue queste processioni il Signor Canonico D. Sebastiano Primoli Rettore, e Confessore di detta Chiesa.

E nell'Università de' Ferrari, che più volte visitò le santo-Bassiliche, e il Santisimo Sacramento, molti di essi tormentando i loro corpi, o colla nudità de' piedi affatto scalzi, o con postare pesantisime Croci, guidati da loro Superiori, Lorenzo Cels Governatore, Antonio Ricconi, e Domenico Baroni Guardiani.

Siccome nella Congregazione de' Muratori nella Chiefa di S. Gregorio a Ripetta, che col loro Governatore, e Guardiani Santi Bossi, Antonio Giobbe, e Benedetro Rossi, con Antonio Fontana Segretario, e col Cappellano Sig. D. Lorenzo Capponi andarono con devota processione a S. Pietro.

O pure in quella de' Sarti, e Giubbonari, essendo tanto i Padroni, quanto i lavoranti andati più volte dalla loro Chiefa di S. Omobono, ancorachè separatamente gli uni dagli altri, a orare alle sante Basiliche, i Maestri guidati da' loro Guardiani Giuseppe de Sanciis, Gio: Porta, Antonio Trojani, e Luigi Fuligni con il Sig. D. Gio: Batristelli Cappellano, e i savoranti condotti da Francesco Cioppi, Agostino Renzi, Gio:Batrista Neri, e Agostino Arissi, parimente soro Guardiani.

Ed anco si vide nell' Università degli Acquavitari, co Tabaccari in Sant' Adriano, che devotamente portaronsi in processione a San Pietro, a San Marcello, e alla Scalabanta, coll'assistenza d'Antonio Ginnas, e Santi Casali, Guardiani, e di Scipione Gizzi Camarlingo, e del loro direttore, Padre Fra Girolamo Sommaini dell'Ordine del Riscario in detra Chiesa di S. Adriano, e questa Compagnia si istituiza co' la direttione del Padre Maestro Fra Francesco Maria Bichi, ma che in occassone del terremoto si mandato dall' Eminentisimo Signor Cardinale Alticri a fare le Missioni S. Oreste, e a Ponzano, dove procurò di ridure a penitenza que' popoli, i quali da sì santi esercizi restarono molto conso-

lati, e veramente in quel poco tempo molto religiofamente

occuparonfi nel ricevere i Santi Sacramenti .

E in fine con grand'edificazione si conobbe nell'Università de' Macellari, che nella loro Chiefa di S.Maria della Ouercia fecero fare continue orazioni, e molti facri discorsi con concorso d'infinito popolo, facendo altresì continuamente amministrare i Santissimi Sacramenti da Preti, che ivi tengono, colla vigilante assistenza del Sig. D. Giovannandrea Rezzani Genovese, Retrore di detta Chiesa, e fecero anch'essi divotissime processioni alle Basiliche di S.Gio:Laterano, e di S. Maria Maggiore colla direzione del P. Lettor Vincezo Agostiniano Scalzo, e Superiore del Convento di Gesù, e Maria, dal quale in più luoghi delle strade, per cui passavano, e a porticali di dette Basiliche si sermoneggiava con si grand'essicacia, che traeva dietro a fe migliaia di persone, che dal suo dire commosse amaramente,e con sinceri atti di contrizione piagnevano le passate colpe, e a Dio umilmente domandavano il dono della fanta perseveranza per il tempo avvenire.

Finalmente al pari d'ogni altra spiccò la religiosità, con cui tutti que' Collegi di Studenti, che sono in Roma, fecero devote processioni alle sante Basiliche : Imperocchè que' del Collegio Nazareno, che stanno sotto la cura de' Padri delle Scuole pie, cancando umilmente Salmi, e tramezzati da molei di que' Padri visitarono le Basiliche di S. Gio: Laterano, e di S. Maria Maggiore, e falirono anco devoramente inginocchioni la Scala santa assistendovi il Padre Antonio di S.Francesco Rettore, e portandofi il Crocifiso dal Padre Marcantonio di S. Barbara, Prefetto, e Vicerettore.

E le medesime due Basiliche visitaronsi da Collegiali Neofiti in S. Maria de Monti, portandosi il Crocifisso dal mentovato Padre Cappuccino, ivi Missionario, assistito da Signori Don Giuseppe Fulchignoni, Rettore di detto Coltegio, e della Chiesa, e Don Lorenzo Garibaldi, ivi Confessore, dopo i quali feguivano i Collegiali in foprana, e fenza cotta co' Signori Don Antonio Tonara di Fivizano, e Don Gio, Antonio

de Nigris Piemontese, Presetti, e dietro a essi ne venivano i fratelli della Compagnia del Sacramento di detta Chiefa inatto di penitenza con pesanti croci sulle spalle, con lunghe catene di ferro a piedi, e in altre si satte maniere d'aspre mortificazioni, col loro Cappellano Signor D. Giuseppe Cerafoli, e in fine terminava si devora processione una moltitudine grande di uomini, e di donne, che tutti con indicibile composizione andavano recitando varie orazioni.

Eque' del Collegio Ginnasso andarono a vistare le Basiliche Lateranense, e Vaticana, e a salire la Scala santa, condotti da Signori Don Bernardo Monzoni di Massa di Carrara, Rettore, e Don Paolo Maria Ferri d'Urbino, Prefetto.

La Basilica di S. Pietro su più volte con umili processioni vistrata da Collegiali del Collegio Salviati, portandos il Crocissis dal Sig. Abate Don Carlantonio Rivani, e assistendo i Signori D. Carlantonio Franchi Rettore, Don Michelo Micheli Lucchese, e D. Pietro Balducci da Tolentino Prefetti, E da quelli di Capranica, e di Ghislieri, andando i primi coll'assistenza de' Signori Don Gilippo Spallaccina Rettore, e Don Giovanmaria Mattiangeli, e D. Ascanio Michelini, Prefetti, e i secondi con quella de' Signori Don Giovanni della, Totre Riminese, Rettore, e D. Basio Cimapani da Fermo, e D. Giovanbatista Mazza da Sinigaglia, Prefetti, e in fine i ragrazi della Pia Casa degli Orfani in S. Maria in Aquiro ancor' essi visitarono tutte le sante Basiliche, guidati da Signori D. Santi Poggi Corso, Rettore, e Don Lorenzo Bacchi Imolese, ministro di detta Casa.

Ma egli è d'uopo il potre una volta fino al racconto di tante elemplari processionis, delle quali ancorachè un gran numero figure raccontato, pure molte altre vene rimarebbero anco a ridiremon fi può però anco lafciare la dovuta menzione delle. Comunioni generali, che in questo tempo frequentissime fi fecco con concorfo indicibilo de'fedeli in molte Chiefe, e particolarmète in quelle, ove faceva fi la fanta Missione, nelle quali fu replicatamente fatta, e in specie in quella di S. Spirito i i.e.

Sassia per la soprabbondante moltitudine di popolo non potendosi farla in una medessima mattina, su di mestieri dividerla in giorni distinti, ne' quali si potesse render capace la Chiesa

di ricevere sì gran numero di gente .

Una numerofissima pure se ne sece da Padri Gesuiti nella. Chicsa dis. Rocco, alla quale N.S. si degnò di concedere l'Indugenza plenaria, siccome una se ne faceva la mattina della Purificazione nella loro Chicsa da fratelli, e dalle sorelle dell' Archiconfraternita degli Agonizanti, in cui riceverono il Pane degli Angeli ben settecento, e più persone, e mentre que' fratelli afsistevano in Coro alla messa cantata, su inteso lo strepitoso terremoto, al primo udire del quale il Signor Abate. Brandani Guardiano, secso inconsinente in terra intonò ad alta voce il Trisagio Sanstus Deus decincoraggiando tutti ad avere sede nella Beatissima Vergine, e a non abbandonare. l'Altare, e le sacre funzioni, alle quali assistevano, siccome, animati dal suo zelo stettero tutti fermi fervorosamente, orando.

Dalla violenza del sopraddetto terremoto restò talmente danneggiata la Chiesa di S. Lorenzo in Damaso, che il Sig. Cardinale Ottoboni, Titolare della medefima stimò bene di trasferire da effa la santa Missione alla Chiefa di detta Archiconfraternita degli Agonizanti , siccome effettivamente in detto giorno cominciarono a farla ivi i Padri Pietro Bolgi. Scipione Costanzi, e Gio: Batrista Spinola Rettore dei Seminario Romano, affistendo sempre i fratelli di detta Archiconfraternita coll'intervento di Monfignor Zauli Vicegerente, dignissimo Primicerio, e de'Signori Principi di Piombino, Marchese Francesco Ornani, Abate Francesco Antonio Brandani, e Giacomo Antonio Volpi Guardiani, a tutte le prediche, esortazioni, dispute della Dottrina Christiana, e a tutti gli altri pii esercizi, che ivi continuaronsi a fare insieme coll'esposizione mattina, e sera del Venerabile, finchè durò la santa Missione, cioè fino alla Domenica, di undici di Febbrajo, nelle quali sante sunzioni dimostrossi sempre da questa Ven. Archiconfraterfraternita un fingolarissimo zelo, il che per quanto hanno afferito molti Religiosi, si è trovato alla pruova molto gradito dall'Altissimo nelle persone de fratelli, e delle sorelle delle Compagnie aggregate ne' luoghi, che surono atterrati dal Terremoto de' quattordici di Gennajo, poichè tutti i fratelli, e le forelle, che feccro l'ora di orazione in detto giorno per li fedeli agonizanti, hanno avuto la grazia di restare in detta sera in vita, almeno finchè potessero mondare l'anime loro col Sacramento della santa Penirenza.

In tal guisa incessantemente attendevasi da fedeli all'orazioni, e ad atti di cristiana pietà, e forse ne fremeva il comune nostro inimico, il quale perciò mise in pensiero ad alcune persone, per quanto con ragione credere si deve, poco curanti le divine, e l'umane leggi, l'andare a bell'arte disseminando la notte seguente al sabato, quarto giorno del mese di Febbraio, che doveva effere scossa la Città di Roma da un terribile Terremoto, che tutta la dovesse subbissare; questa voce, che da uomini di questa fatta traeva la sua origine, cominciò verso l'imbrunire della sera del sabato ad andare sempre crescendo per le bocche degli uomini, de quali alcuni troppo semplici, e creduli, ed altri per capriccio, e forse non privi di malizia i compagni avvertendone, venne a nascere nella mente di moltissime persone, e famiglie un sì grande sbigottimento, che amavano meglio, abbandonate le proprie case di andare a soffrire ne' luoghi scoperti , e spaziosi tutta un'intiera notte l'ingiurie d'un' aria freddissima, ed ancorache altre più rattenute non si partissero di loro case, tuttavia non stavano col cuore affatto riposato, e scarico di paura: Ma non per anco di ciò paghi gli autori di sì fatta voce, fulle quattr'ore di notte spartitisi per i rioni della Città, e precipitosamente in fretta, e ratti fuggendo, buffavano alle porte delle cafe, e abusandosi del Nome di N.S. ad alta voce gridavano, che di ordine del Papa ognuno incontinente uscisse di casa, poichè alle dieci ore in circa doveva la Cirtà effere dal terremoro

distrutta, e rovinata, e quelchè da questi maliziosamente sacevasi, cominciossi anco a fare innocentemente da altri, che i loro parenti, e amici andavano a svegliare, e ammonivangli del fourastante comune pericolo. Quale fosse lo spavento, e quale la commozione di Roma tutta, è cosa assai malagevole a ridirsi. Udivansi da per tutto lamenti, e pianti, e vedevansi uomini, e donne, come forsennati fuggire precipitosamente seminudi dalle loro case, e strascinandosi dietro, e portandosi in braccio i piccoli loro figlinoli scorrere furiosamente quà, e là per Roma, e cercare luoghi aperti, e ivi tutti sbigottiti afpettare l'ultimo eccidio della patria, e come meglio far fi poteva in una sì gran confusione, alzavansi prestamento delle baracche, e accendevansi gran fuochi per difendersi dal rigore del freddo, come particolarmente fegui nelle piazzo di S. Pietro, di Ponte S. Angelo, Navona, di S. Gio. Laterano, e di Campo Vaccino, nella quale ultima ritiratifi quasi primi d'ogn'altro i Signori Abate Francesco Pellegrini , Antonio Fantoni ve Carlo Buratti voltremilura fi trafecolarono v e insieme più sbigottirons, quando quasi in un punto istesso videro ivi affoliarsi un numero sì grande di gente d'ogni sorte,e che tosto quell'ampia piazza ne rimase affatto piena: Gli ammalati istessi erano da pietosi parenti, come meglio far potessero, tratti dalle loro cafe, ne più lente furono a partirfene donne, o che di fresco si fossero del parto alleggerite, o che pure allora ciò fossero per fare, sicchè alcune furonvene, a cui il tépo del partorire fopraggiunto, e forse anco dalla paura acceleratofi, nelle strade miferamente sgravaronfi del parto, e fortunati folamente poterono chiamarfi que',a cui la forza maggiore del fonno impedì l'udire questo rumore, ancorachè non vi mancassero persone savie, e prudenti, che giudicando bene quello, che era, niuna credenza prestarono a questo avviso, e dalle loro cafe,e da loro letti per ninn conto vollero uscire. Ma intanto che da si gran turba di persone suggivasi un vano pericolo, stando esti al fereno un'altro certo ne incontravano di ammalarsi per lo gran freddo, dal quale erano assiderati. Con follefollecito provedimento rimediossi a si gran male da Monsignor Ranuccio Pallavicini, vigilantisimo Governatore, il quale subito mandò persone a piedi, e a cavallo le quali scorte do per le contrade tutte di Roma avvisassemo, non essere altrimenti vero, che da N.S. sosse stato dato un si fatto ordine, anzi estere quella stata una strodolenta invenzione di alcuni, che avidi di rubare avevano procurato con quest' inganno, che lasciate in abbandono le Case, restasse a esse si suprime a sine de'loro perversi disegni, onde a tal avviso ciasse uno ritornò a casa sua, e quietossi questo romore, che più ore aveva tenuta la Città sossona, e in grande scompiglio. Riccutatis la mattina gli autori di questa predizione, e del sopraddetto falso avviso, non si trovò giammai chi sosse.

Racconta Livio nell'ottavo libro della prima deca della fua storia Romana, che quasi simile accidente successe in Roma nel Consolato di Caio Sulpizio, e di Quinto Emilio, nel quale faceasi la guerra contra i Sanniti poco avanti ribellatifi, e contra i Pugliesi; poiche dice, che in Roma un notturno terrore in tal guisa in un subito svegliò dal sonno la sbigorrira Citrà, che il Campidoglio, e la Rocca, e le mura, e le porte si empierono di armati, ed essendosi in ogni luogo corfo, e gridato all'arme, ful far del giorno ne l'autore, ne la causa dello spavento comparvero. E Ludovico Zuccoli in quello tra suoi dialoghi, che è intitolato de' terrori pannici, riferifce un caso appunto al nostro somigliante d'un rumulto avvenuto nell'anno 1592, in Facuza, dove ebbe a disloggiare una fera al tardi tutto il popolo dalle fue cafe per una voce sparsa da incerto autore, che la notte seguente dovesse per terremoto la Città rovinare affatto. E ricercando esso la cagione di sì fatti improvvisi accidenti , conchiude non esfere questa. altro, che un inganno, o per cafo, o per fimplicità, o forfe anco per malizia altrui preso sul principio, il quale poi d'uno in altro nomo dilatandofi, come fiume, che riceve per via sempre nuovi rivi, e torrenti'viene a mettere garbuglio in un' intiera Città.

Ne fu senza gran maraviglia, che anco in altri luoghisquantunque molto distanti da Roma si spargesse in questa medssima notte una si stata voce con gran spavento de' popoli, come successe specialmente in Montalto nella Marca, ove pure disseminossi, che di ordine di N.S. era stato seritto a quel Vicario. Generale, dovere la notte del Sabato restare atterratadal terremoto la Città, la quale perciò ne sette tutta la notte in gran costernazione, e il predetto Vicario, ch'è il Signot Don Niccolò Paradis, Decano di quella Cattedrale, per disgombrare dalle Monache la gran pausa, dalla quale erano sorpesse, e per cui erano in punto di uscire de' loro Monasse, si cue con controle per la podagra andarvi da sè, a tutr'i Monasse;, e quivi colla certezza della fassistà di si satta voce rincorate le Monache del tutto impaurite.

La vegnente mattina per iscopriresse possibile sossessi solfero sati quegli, che cominciassero a scorrere per la Città battendo alle Case, e portando il fasso avviso dell'ordine Pontificio, su messo suori di comandamento di N. S. il seguente editto d'impunità, e taglia.

Ssendo, che nella notte passata alcuni mal viventi del tusto scordati della Giustizia Divinia, e umana, non sià,
fo o con prava interzione di facilitarsi la minima, a commente
nemente commetter furti, com'è probabile, o pure con empictà escrabile di metter in deriso le replicate voci, con le quali Iddio sis sonite per chiamare i Fedeli a peniterza, o sinamente,
con arte veramente Diabolica d'incutere agli abitanti di quefia Città un falso timone, perche scopertolo tale, abbiano poi a
deporre quella, che giustamente devono avere, e banno dello
soldegne Divino, seno andati vagando per varj Rioni della medessina Città, quas sin l'itela, se l'aggendo; con avanzarsi di più
alla detestabile temerità di abusarsi del Nome di N. Signore, dantro sallamente l'avviso di dover d'ordine della Santità S. prostamen-

mente uscir tutti dalle loro Case, per evitare l'imminentepericolo d'un unovo terremoto, onde banno cagionata una straordinaria, e indicibile commozione, e cossennazione in ogni sorte di persone, con grave incomodo, e pregiudizio di tutti, e particolarmente, di quelli, che appena si erano ritirati al riposo dalle loro pie adunare, e processioni, che con tauta ediscazione si sanno per placare l'ira vendicatrice di Dio.

Quindi è, che Monsignor Illustristimo Ranuccio Pallavicini di Roma, e suo Distretto Generale Governatore, e Vicecamaratingo per vienire in cognizione di detti malviventi, d'ordine espessio di Nostro Signore avuto a bocca, comanda a qualsfruoglia persona di qualsfruoglia persona di qualsfruoglia sessoni ce condizione, e candizione, e candizio ne, eziandio Ecclesiastica, Regolare, o Claustrale, e in qualsfisa modo privilegiata, che abbiano notizia, anche minima de medessimi, deva subtio rivelargli a Sua Signoria Illustrissima, o all'infrascritto suo Capo Notaro, setto pena di essere tenuto complice, e di altre pene ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Chiunque poi, che nel termine di cinque giorni dalla pubblicacime del prefente Editto rivelerà i fuddetti malviventi, e contra i medefini darà indizj, e prove da poter procedere centra esfi prefenti alla tortura, e contra i contumaci alla trafmissione del Monitorio, conseguirà, oltre l'impunità, e perdono, se n'averà biogno, purchè non fa il principale Autore, il premio di scudi dugento, che li si faranno pagare liberamente dalla Rev. Cam. Apost.

Echi oltre il discoprimento de' malviventi suddetti, farà capitare in potere della Corte, nelle sova dell'ribunale del Governo di Roma nel sopraddetto termine di 5 giorni tutti i Delinquenti, o alcuno diessi, e contro di loro somministrera i suddetti
indizi, e prove, conseguirà non solo l'impunità, e perdono se
ne averà bisgno, come sopra, ma anco il premio di scudi trecento, quali li saranno pagati senz'alcuna eccezzione dalla medesma Reverenda Camera Aposolica.

Preservandosi d'ordine della Santità Sua per lo sopraddetto

effetto gli Ecclesiastici da ogni incurso d'Irregolarità.

E vuole Sua Signoria Illustrissima , che il presente Editto assis-

so, e pubblicato ne' luoghi soliti di Roma afringa ciascheduno; come se li sossessato personalmente intimato.

Dat. nel Palazzo della sua Residenza questo di 4. Feb. 1703. R. Pallavicino Governatore, e Vicecamarlingo.

Ed in vero, se casuale inavvedutezza non su l'origine di questa comune sollevazione, e però credere si deva effetto di umana perversità, egli è necessario attribuirla ad una delle tre cause espresse nell'editto, cioè, o a cupidigia di rubare, o ad empietà di mettere in derissone si fatte voci di terremoti, e di altre somiglianti sciagure, colle quali Iddio ci chiama a penitenza, o in fine al capriccio di spaventare le persone con un timore, che trovato falso facesse loro deporre il terrore dello sdegno divino. E perchè della prima, e dell'ultima causa vano sarebbe il favellare, comecchè per se stesse siano abbastanza note, solamente della seconda non sarà discaro, ne altresì disutile il dirne qualche cosa, non potendosi così agevolmente dar'orecchio ad alcuni, che tutto riferiscono a corfo di naturale movimento, o ad influsso di ftelle, quasichè in tal guisa volessero persuaderci, non essere elleno voci di Dio fdegnato, colle quali a penitenza misericordiosamente ne inviti. E pure per toccare con mano, quanto dal vero si dilunghino questi tali, non fa d'uopo, che dare d'occhio alle facre carte, che in più luoghi ci mani festano, provenire questi movimenti della terra il più delle volte da speciale volontà, e providenza di Dio . Nel Canrico di Debbora, e Barac, che si legge nel capitolo quinto de Giudici, dicesi, che la terra si mosse, per essere passato il Signore per i paesi di Edon. Nel Salmo quaratesimo quinto e che altro si chiama il terremoto, che voce del Signore ? Nel Salmo 67. non si dic' egli, che la terra si mosse, uscendo il Signore nel cospetto del popolo? Nell' 81 minaccia più chiaramente, che questo è il castigo particolare, con cui vuol punire l'ingiustizie de giudici, fino a muovere tutte le fondamenta della terra. Quello successo nella Passione del Signore, l'altro quando S. Paolo su miraco-

lofa-

losamente liberato dalle carceri, e tanti altri, di cui leggest nell'istorie, sono un argomento pur troppo irrefragabile, non altro effere il traballare della terra, che ci fostiene, che una particolare, e straordinaria voce di Dio, con cui, o il suo sdegno, o la sua Onnipotenza ci manifesta. Quindi a mio crededre nasce, che per quanto siansi colle loro speculazioni affaticati i Filosofi per rintracciarne la causa naturale, e non l'abbiano mai saputa trovare, e in tante diverse opinioni siansi tra loro divisi, che in ciò di nulla certi, ma per ogni parte dubbiofici abbiano colla loro ignoranza dato bene ad intendere, non poterfi tra le cofe fottolunari trovare quella causa, che la fua immediata origine traeva dalla divina volontade. Etanto appunto vollero dire i Gentili stessi, benchè fra le tenebre di loro falfa fede accecati, quando ove trattavasi del terremoto, dissero, non sapere, quale de'loro bugiardi Dei ne fosse l'autore . Racconta Giovanni Villani nel cap. 2. del lib. 11. della. fua Istoria una gran questione fatta in Firenze a savi Religiofi, e Maestri in Teologia, e a Filosofi, e Astrologi, se un Diluvio, che dell'anno 1333. fu grandissimo in quella Città, venisse per giudizio di Dio, o per corso naturale. Dice, che dagli Astrologi fu risposto, gran parte della cagione essere stata per lo corfo celeste, e forte congiunzione de pianeti, assegnandone più ragioni da esso Villani raccontate, che i detti Astrologi dagli aspetti delle stelle traevano; All'incontro foggiugne, che alla sopraddetta questione i Savi Religiosi, o Maestri in Teologia risposero santamente, e ragione volmente, dicendo, che le ragioni dette dagli Astrologi potevano in parte effere vere, ma non di necessità, fe non quanto piacesse a Dio, perocchè Dio è sopra ogni corso celeste, ed egli il fa muovere,e reggere, e governa, e il corfo della natura è appò Dio, quali come al tabbro è il martello, che con esso può foggiare diverse spezie di cose, come avea immaginato nella fua mente : per fimile modo, e maggiormente il corfo di natu-12, e degli elementi per comandamento di Dio effere i flagelli, e martelli a popoli per punire i peccati, e alla nostra fragile

le natura non effere possibile d'antivedere l'abisso, e eterno configlio dell'Altissimo, e male eziandio conoscersi da noi l' opere sue fatte a noi visibili. E conchiudendo dimostra, Iddio esfere Signore di mandare, e permettere i suoi giudici al mondo, e secondo corso di natura, e quanto a lui piace sopra natura, e ancora ficcome Onnipotente Signore dell'Universo; e fare questo a due fini principali, o per grande misericordia,o per esecuzione di giustizia,e il suo detto con chiari esempi delle facre, e delle profane Istorie sodamente conferma, sicchè tali cose avvengano al mondo per la permissione della divina giustizia, per punire i peccati, quando per corso di natura, c quando contra natura, e quando fopra natura, come piace, e dispone la divina potenza, e somigliante sentimento mostrò avere il favio Roberto Rè di Napoli in una lunga lettera, o degna veramente d'esser veduta, ch'egli per congiuntura di detto diluvio, scriffe a Fiorentini, riportata dall'istesso Villani. E sebbene di tante cose, che tuttodi prediconsi dagli Aftrologi alcuna talora ne succede, nondimeno è vanità a loro arte dar più credenza, che ragion non vuole, perchè maraviglia non è, che di tante fiate, che intorno l'istessa cosa trovansi bugiardi, per accidente poi una volta al loro detto corrisponda l'evento, e non partendosi da questo medesimo argomento de terremoti, basterà riandare tutti i trattati Astrologici, che di anno in anno per lo addietro si sono pubblicati, ne' quali troveranfi molte volte falsamente predetti nonmeno i terremoti, che l'altre cose, e in uno dell'anno appunto scorso 1702 pubblicato da Bartolomeo Albizini minacciansi i terremoti nel discorso dell'invernata di quell'anno, siccome precisamente dipoi prediconfi nel decimonono giorno di Giugno del medefimo anno, predizioni, che dal fuccesso si fono scoperte del tutto false : e nel mese di Ottobre , nel quale veramente cominciarono a sentirsene alcune scolle, ne pure per ombra ne fa motto, e pochi, o forse niuno di simili difcorsi ci farà, in cui o nella prefazione, o in altra parte nonleggansi spaventosi pronostici di terremoti, che non seconda-

ti

ti dall'evento, fono restati del tutto negletti senza farsene ve-

Onde dubbioso si è, se di riso, o di compatimento sossero più degni alcuni, che tutti gli almanacchi, e lunari ansiosamente ricercavano, e se per avventura in alcuno avessero trovata così, che loro sembrasse predizione di terremoto dandole pienamente sede, tutti sbigottiti correvano alla campagna, e ricoveravansi sotto le baracche, ivi cercando quella sicurezza, che trovar non si puote, se non quando, comedisse il dottissimo Poeta Dante

Confeienza n'afsicura, La buona compagnia, che l'uom francheggia Sotto l'usbergo del fentirsi pura.

Vennero frattanto trifti novelle del danno cagionato daquesto tremoto della matrina de due di Febbrajo, il quale in Norcia, e ne'luoghi convicini rovinò quel poco, che era restato in piedi nell'altro terremoto de' 14 di Gennajo, e si dilatò anco a Ascoli, ove sebbene niuno ricevè danno nella persona, nondimeno la Forrezza chiamata Pia norabilmente ne restò ossesa nel corpo di guardia, e nelle stanze del Castellano, siccome non poco su il danno, che più che a ogni altra cagionò alla Cnicsa, e al Campanile di S. Angelo de Monaci Olivetani, e alla Chiesa di S. Maria fra le Vigne; E in Bacarano seudo di Monsignor Vescovo, in Malignano seudo del Capitolo, in Appignano, Folignano, Porchiano, in Castel S. Pietro, in Ripa Berarda, in Pietralda, e in altri luoghi vicini andarono per terra o Chiese, o Campanili, o case con grandissimo danno di si fatti luoghi.

Seppesi ancora, che un memorabile, e sopra ogni credenza compassionevole eccidio cagionasse alla Citta dell'Aquila, Capitale dell'Abruzzo, la quale gittò assistito in terra, ci ridusse in un mucchio di Iassi, con stragge grandissima di que' poveri abitanti, sopra di che non sa messiere stendersi di vantaggio, essendo cosa stata da altri raccontata; E solamente a nostro uopo basta il riferire i provedimenti, che dalla-

117

Sac. Congregazione de Vescovi, e Regolari furono subiro presi. Conciossachè essendo rimasto ucciso dalle rovine il Vicario Capitolare di quella Chiesa, il cui Vescovo era poco tempo innanzi morto nella Città di Ricti, un'altro incontinente eletto da quel Capitolo rappresentò alla S. Congregazione la necessità di erigere Altari portatili per uso de Sagrifici, e per l'amministrazione de Sacramenti, esfendo o cadute, o per lo meno rese impraticabili le Chiese, siccome il bisogno urgentissimo di prontamente provedere a tutte le Monache di sedici Monasteri tutti diroccati, le quali stavano intempi cotanto disastrosi allo scoperto. E all'uno, e all'altro capo provedendo la Sacra Congregazione, diedeli ample facoltà, sì per erigere gli Altari, quanto per trovare nel miglior modo possibile ricovero alle dette Monache, con far loro baracche, e capanne, dichiarando detti luoghi di claufura, sicchè niuno potesse accostarvisi. E poco dopo per dar loro più sicuro, e più comodo ricetto, benchè da quel Vicario Capitolare si fosse insinuato, esservi in quelle vicinanze luogo a proposito, ove potevansi ricoverare, nondimeno parve, più conveniente il ripartirle ne Conventi delle vicine Diocesi, e per dare a si fatt'ordine la debita esecuzione, su dalla-Sacra Congregazione scritto al medesimo Vicario, che se l' intendesse con Monsignor Patrizi Nunzio Apostolico in Napoli, a cui fu commessa la soprintendenza di tal fatto, scrivendosi nel tempo istesso all'Arcivescovo di Lanciano, e a Vescovi di Penne, di Atri, di Campli, di Marsi, e di Teramo, e a Vicari Capitolari di Chieti, e di Sulmona, acciocchè intendendosela col medesimo Monsignor Nunzio, con carità effi procuraffero, che in ogni maniera quelle povere Religiofe, che trovavanti in sì gran miferie, e allo scoperto esposte all'offese dell'aria, avessero ricovero ne Monasteri di loro Diocesi più convicini alla Città dell'Aquila, e dove si giudicasse più a proposito, e di minore incomodo, e travaglio alle medefime Monache.

Fra tante rovine, che in detta Città cagionaronfi dalla fopraddetta praddetta orribilissima scossa di terremoto con strage di que' poveri Cittadini, una cosa maravigliosa v'accadde, che dimostrò l'amorevole patrocinio di Maria Vergine, poichè facendosi in quella mattina la Comunione generale con straordinario concorso di popolo nella Chiesa de Padri Domenicani, sopravvenne il terremoto, che diroccò tutta la Chiesa, restando intatta folamente la Cappella della Madonna del Santissimo Rosario, e prodigiosamente salvatisi i fratelli della Compagnia di San Bernardino, aggregata all'Archiconfraternita delle Sacre Stimmate di Roma, i quali eransi appunto ivi ritirati, per fare con raccoglimento di spirito i loro ringraziamenti dopo la fanta Comunione, per far la quale erano là venuti processionalmente: ed uscendo incontinente i detti fratelli da questa Cappella passarono sopra le macerie dell' abbattuta Chiefa, ed appena eransene partiti, che cadde la detta Cappella ancora, restando solamente l'Immagine della Santissima Vergine sopra il muro: Ne da questo solo pericolo preservogli la gran Madre di Dio, poichè anco mentre erano per istrada verío la loro Chiefa, fopraggiunfe un'altra furiofa fcossa di terremoto, che atterrato il Regio Palazzo, e altri edifizi contigui, doveva senza speciale miracolo ammazzare essi, che allora paffavano fotto queste fabriche, e pure niunone restò offeso, onde in testimonianaza, e ringraziamento di tante segnalate grazie, seguitarono que' fratelli a portare notte, e giorno in dosso il sacco della Compagnia con una Croce al petto, vedendosi in tal guifa salvați da si manifesti pericoli per l'intercessione dell'amorosissima Maria Vergine, e del Serafico Padre San Francesco.

Mon sanco intanto N. S. di vegliare per lo sollievo de suoi popoli deputò il di otto di Febbrajo una Congregazione particolare di Cardinali, e Prelati per il necessario provedimento de' luoghi scossi dal terremoto, e surono i Signori Cardinali Carpegna, Marescotti, Spada, Tanara, Sactipante, Paulucci, Imperiali, e S. Cesario, Monsignor Corsini Tesoriere, Monsignor Grimaldi Segretario della Congregazione de Vecci, se con la constanta della Congregazione de Vecci.

1

scovi, Monfignor Parraciani Auditore di N. S. Monfig. Origo Segretario de Memoriali, Monfignor Marefoshi Segretario della Congregazione del Buongoverno, Monfignor Cavalicri Commissario della Reverenda Camera, e Monfignor Martelli Segretario della Consulta, e di questa Congregazione particolare, la quale adunatasi il di 16. sece servivere a Monsigno de Carolis la seguente lettera, dalla quale sempre più si riconosce l'amorosa cura di N. S.

A Santità di Nostro Signore s'è compiaciuta di deputare una . Congregazione particolare per esaminare, e provedere tutto quello, che possa giovare al sollievo, e riparo de suoi poveri sudditi per li disaferi patiti a causa del terremoto, nella quale si è risolute coll'approvazione di Sua Santità per quelche riguarda la Commissione di V. S. che per souvenire a presenti bisogni, particolarmente di quella povera gente, che presentemente si trova in Campagna, si mandino prontamente di qua tutte le Tende avanzate dalle Galere, che sono in Civitavecchia, el' altre tende, che Sono in Castel S. Angelo , conforme fe n'è dato l'ordine a Monfignor Teforiere; E che da Riesi, e Piedelugo, fi mandino parimente cofti fcarfica, e altre materie da far stuoie per capanne, baracche al qual'effettu ella sel'intenderà colGovernatore di Rieti , e Podestà di Piedelugo , a quali si scrive di quà, che ne facciano le dovute provisioni, secondoche da lei sarà loro insinuato, al aual fine dovrà ella somministrare il danaro : stimandosi anco, che da Sinigaglia possano aversi le tavole di abeto assai grandi a due carlini l'una, se ne da a lei questa notizia, accià se ne vaglia opportunamente. E anco piaciuto alla paterna beneficenza della Santità Sua d'esentare per ora dal pagamente de pesi Camerali le genti di Norcia, e Cafcia, e di quei Contadi per cinque anni, e poi ad arbitrio della Santità Sua, con dichiarazione, che non goderanno di tal' esenzione quelle persone, che partiranno da detti luoghi, e loro Territory, come pure quelli, che essendo già partiti non ritorneranno ad abitarvi dentro il termine di giorni quindici , secondo la spedizione, che se ne farà da Monsig. Tesoriere . Intanto

Intanto col motivo d'un tal sollievo sarà più facile a lei d'insinuare secondo la mente di Nostro Signore, che non si partano di cotesta Prefettura i Mercanti , gli Artisti , e altri Operarj , e che non si portino via gli ordigni, che servono per l'esercizio delle loro arti, e in specie quelli concernenti il lanificio, poiche quando s saranno messe al coperto, allora se somministrerà alli medasimi il modo d'esercitare le loro arti: Ed a tal'effetto ella procurerà d'impiegare parte de denari avuti in compra di lane, instromenti da lavoro per il lanificio, acciocche la povertà possa ajutarfi, sospendendo le limosine manuali a quelli , che possono sostentars colle loro fatiche. Si scrive ancora a Governatori della Marca, Perugia , e Spoleto , che concedano l'estrazzione dell'olio, e altre vettovaglie per servizio di Norcia, è Cascia, e de loro Contadi: Ond'ella potrà intendersela con iGovernatori suddetti. Per quello poi, che si è accennate da lei ad effetto d'assicurarsi da malviventi, che in tal congiuntura potessero sopravvenire dalle parti di Regno fabilirà un quartiere di Soldati a Pesce, o in altro luogo di confine, ove stimerà più opportuno, ed bavendo bisogno di maggior numero di Soldati, oltre li 25 già venuti d'Ascoli, ne dia avviso, perchè se li manderà. Si vuole ancora, che non si partano quelli Giovani , e Donne , che si dovevano mandare a Narni . Ma che si trattengano, e non si mandino più . Dourà in oltre colla sua solita attenzione invigilare all'indennità della Camera Apostolica rispetto a quell'eredità, che potranno spettare alla medesima per mancanza d' eredi in grado successibile. Attese lo rovine nel Castello delle Rocchette della Giurisdizione di Spoleti, ove sono morte undici persone, e l'istanze fatte quà d'esser souvenuti quei poveri, che sono rimasti senza alcun sostegno si rimette a lei il provedimento, Nel resto per sua maggior notizia se le trasmette l'ingiunto foglio, in cui sono fatti, e diretti gli ordini dalla Sacra Congregazione de Vescovi, e Regolari a Monsignor Vescove di Spoleti , come anco a Monsignor Tesoriere . Con tali provifioni , e altre , che si prenderanno secondo il bisogno , si confida, ch'ella sia per aver sempre maggior animo di continuare col solito zelo le sue applicazioni in sollievo di cotesti Popoli. Roma 10 Fehbraio 1703.

Proscritta d'ordine di Nostro Signore.

Si avverte, che la suddetta esenzione da pest Camerali, secondo la mente di N. S. s'intenda solamente per quelli imposti so-

pra i beni .

Inoltre questa Congregazione per mezzo di quella de' Vescovi, e Regolari, coll'approvazione di N. S. fece sapere al Padre Abate Generale de Monaci Celestini, e al Generale de' Domenicani, Minori Conventuali, de' Minori Riformati, degli Agostiniani, de Serviti, e de Padri delle Scuole pie, effer mente di S. B., che procurassero, che i Conventi comodi a esti subordinati somministrassero qualche sussidio a Conventi della loro Religione in Norcia, e Spoleti che per caufa del terremoto avevano notabilmente patito, ch'erano quegli di S. Benedetto de' Celestini , di S. Salvatore de Domenicanisdi S. Francesco de Conventuali, della SS. Annunziata de' Riformati, di S. Agostino degli Agostiniani, di S. Lucia de' Serviti, e di S. Leonardo de' Padri delle Scuole pie, affinche potessero riedificarsi, essendo questi Conventi talmente poveri, che manchevoli di tanto, che bastasse per il loro mantenimento, non avevano con che fare la spesa del rifabbricare.

E più oltre passando l'immensa cura del nostro zelantissimo Pastore, per sempre più eccitare col suo grand'esemplo la pietà, e divozione de' fedeli, andò il giorno dopo il predetto tremoto de' due di Febbrajo a celebrare la Messa piana alla. Bafilica di S. Maria Maggiore, e poco dopo bramofo di più accrescere co' tesori sacrosanti della Chiesa i motivi di veramente riconciliarsi conDio,e di mitigare la di lui ira vendicatrice, e altresì per maggiore consolazione spirituale di tutti nella presente afflizione volle estendere l'indulgenza plenaria in forma di Giubbileo delle due antecedenti sertimane anco alla terza per tutti que' fedeli, che fossero divotamente intervenuti alla solenne processione, che N. S. era per fare nella feria quarta di quella medesima terza settimana, di settimo del mese di Febbrajo, dalla Basilica di S. Maria in Trastevere, a quella di S. Pietro, o pure, che fecondo la forma prescritta nell'

nell'altre due passate settimane avessero adempiuti gli obblighi medesimi. I Maestri di Cirimonie di N. S. ebbero per tanto l'ordine di far intimare la suddetta processione, della quale mandarono per mezzo de' Cursori la seguente intimazione.

## Intimatio per Curfores facienda , Domi quoque

dimissa copia.

Firia quarta die 7. mentis Februarii currentis erit solemnis Supplicatio nuivetti Cleri è Basilica Sancta Mariae Transtyberim ad Basilicam Vaticanam. ad divinum auxilium in prasentibus necessitatibus implorandum.

Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinales, induti super Rocchettis, Mantellettis, & Mozzettis; hora 15 ad dictam Basilicam. S. Mariz: Franstyberim: accedent, ubi Sanctifs. Dominus Noster Missam celebrabit; eaque absoluta, ad ipsam Basilicam. Vaticanam supplicabundo risu procedet. Mandabunt, ut currus per viam suliam ad Plateam Sandi Petri deducantur, ne consusionem per viam supplicationis inducant.

Ideò intimentur omnes, & finguli Eminentissimi, & Reverendissimi DD. Cardinales, Gubernator Urbis, Principes Solii, Confervatores, Oratores Civitatum subditarum, & Magister Sacri Hospitii.

Intimentur etiam Decani Episcoporum Assistentium, Prothonotariorum, Auditorum Rotz, Clericorum Camerz, Votantium Signatura, Abbreviatorum, & Advocatorum Confiscorialium, ur Collegas suos admoneant, exterique intimari soliti.

Prælati usum Rocchetti habentes cum Rocchettis, & Mantellettis: reliqui quotidiano eorum indumento amicti crunt.

## De mandato Sanctifs. Domini Nostri Papæ.

Candidus Cassina Mag. Caremoniarum.

Co-

Comandò inoltre profeguirsi la sera il suono delle campane a un'ora, e mezzo di notte fino alla feria quarta della fettimana maggiore della prossima Quaresima, prorogando anco fino a quel tempo l'indulgenza di 7 anni, e altrettante quarantene per ogni giorno a tutti que' fedeli, che durante il detto fuono di campane inginocchioni, o altrimenti come avessero potuto, recitassero cinque Pater noster, e cinque Avemaria, Volle altresì, che anco per quella settimana continuassero le Missioni coll'esortazione, Catechismo, e altri pii esercizi sino allora praticati nelle Chiese a tal'effetto deputate, lasciado però in arbitrio de'Religiosi, e degli altri Ecclesiastici, che facevano dette Missioni, il farle o una,o due volte il giorno, secondochè essi avessero giudicato poter riuscire più opportu-no al prositto spirituale dell'anime: Ed in sine per aprire maggior campo a divoti fedeli di esercitarsi in atti di pietà,e di religione, e insieme per dar loro nuovi eccitamenti di ricorrere al divino ajuto, e al valevolissimo patrocinio della gran Madre di Dio, ordinò, che durante questa fettimana si tenesse scoperto il SS. Crocifisso nella Chiesa di S. Paolo fuori delle mura, e di S. Marcello, come anco le Sacre Immagini della Beatissima Vergine nelle Chiese di S. Maria Maggiore di S. Maria in Trastevere, di S. Maria del Popolo, di S. Maria Invialata, di S. Maria in Araceli, di Santa Maria della Traspontina, di S. Maria de Monti, di S. Maria della Pace, di Santa-Maria della Confolazione, e di Santa Maria in Portico in-Campitelli.

Venuta per tanto la mattina del di sette di Febbrajo, N. S. per tempo si portò alla Bassilica di S. Maria in Trastevere, nel cui portico magnificamente poco avanti fatto da sondamenti da esso i Signori Domenico Moriconi, Candido Cassilia, che erano i Signori Domenico Moriconi, Candido Cassilia, Domenico Mercuri, Giuseppe Zassoni, Giovanpaolo Romaldi, Giuseppe Avj, Monsignor Alessandro Bonaventuri, Vincenzo Bava, Gasparo Pasqualoni, Pietro Orlandi, Domenicantonio Quintani, Anastasso Muccioli, e Niccolostrancesco

Vmiltà, amendue questi ultimi Coadiutori, siccome dopo è stato fatto Canonico Coadiutore il Signor Marcantonio Boldetti , Custode delle fante Reliquie , che si dispensano dall' Eminentissimo Signor Cardinale Vicario, e solo il Sign. Canonico Guido Muccioli, Priore, e Decano aggravato dalla fua grave età d ottanta, e più anni, non vi si potè trovare: E insieme co' Canonici eranyi i Beneficiati, e tutto il Clero di quella Basilica, ove eransi frattanto adunati i Cleri, Secolare, e Regolare di Roma. Il Sig. Cardinale Acciajoli più anziano, in luogo del Sig. Cardinale Spinola Titolare infermo affente, porse a Sua Santità l'aspersorio, come anche il mantile ogni volta, che si lavò le mani. Andò alla Cappella del Santissimo, e dopo si portò all'Altare maggiore, ove fece la preparazione per celebrare la santa Messa, che su quella della festa corrente di San Romualdo, aggiugnendo le collette per il terremoto, per li bisogni di Santa Chiesa, e per impetrare la serenità. Il detto Sign. Canonico Candido Cassina primo Maestro di Cirimonie porse a baciare a Nostro Signore la Pace, che poi esfo porto a baciare a Signori Cardinali Capo d'Ordini, i quali per amplesso diedero la Pace agli altri Signori Cardinali. Eransi accresciuti, e accomodati con arazzi gli stalli de Canonici per li Signori Cardinali, cominciando l'ordine de Vescovi, e Preti dalla parte dell'Evangelio proffima all'Altare, e dall'altra parte quello de' Diaconi, e tutto il pavimento del Coro pure era coperto con panni d'arazzo, c ivi fermaronsi tutti que' Prelati, che vi poterono capire. Entrato che fu N. S. in Chiefa, fi diede principio alla Proceffione, andando dopo gli Orfanelli la venerabile Archiconfraternita delle Stimmate, grazia concessale per le fatiche, che da essa si erano fatte, e tuttavia fi andavano in molte guise facendo con tanti esercizi spirituali di somma edificazione a fedeli tutti; andò col suo Crocifisso, accompagnato da sei torce, seguitando dipoi con il consueto ordine l'uno , e l'altro Clero, Regolare, e Secolare. Terminata la Messa, e rese da sua Santità le grazie, li Musici della Cappella Pontificia cantarono la seguente Antifona. PeccaPeccavimus Domine, & tu iratus es nobis: & non est qui estugiat manum tuam, sed supplicamus, ut veniat super nos misericordia tua; qui Ninive pepercisti; miserere nobis. Sancta Maria, & omnes Sancti tui, quassumus Domine, nos ubique adiuvent: ut dum corum merita recolimus, patrocinia sentiamus; & pacem tuam nostris concede temporibus, & ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam.

Poscia principiarono le Litanie Maggiori, alle quali dopo il versetto A Peste, fame, & bello libera nos, era nuovamente aggiunto il seguente, A flagello terramotus, libera nos: &c. e detto il versetto SANCTA MARIA, si alzò N.S. e precedendo il Collegio degli Avvocati Concistoriali, la Camera Segreta, i Musici della Cappella Pontificia, gli Abbreviatori di Parco maggiore, i Votanti di Segnatura di Giustizia, i Chierici di Camera, gli Auditori della Sacra Rota, tra quali era il Reverendissimo Padre Fra Paolino Bernardini Maestro del Sacro Palazzo, il Signor Marchese Crispi Ambasciatore della Città di Ferrara alla sinistra del Signor Conte Sforza Marescotti Priore de Caporioni, e i Signori Marchese Francesco Antonio Lanci, Marchese Guido Spada, e Gaspero Origo, Coservatori del Popolo Romano, Sig. Contestabilo D. Filippo Colonna, Principe del Soglio alla finistra di Monfignor Ranuccio Pallavicini Governatore di Roma, poscia-Monfignor dell'Omaña Spagnuolo, ultimo Auditore di Rota, vestito di Rocchetto, e mantelletto, con la Croce : Venne la Santità Sua a piedi con la corona in mano, e fuori della Chiefa prese il cappello: Seguitavano dopo Nostro Signore ventidue Signori Cardinali, che erano Acciaioli, Carpegna, Spada, Barbadigo, Colloredo, Panciatichi, Iansone, Rubini, Tanara, Cenci, San Clemente, Sacripante, Noris, Paolucci, Sperelli, Gabbrielli, Ottobuoni, Bichi, Imperiali, Omodei, Francesco Barberini, e Altieri; Alla Mefsa fu presente anche il Signor Cardinale Nerli, ma sentendosi poco bene non potè intervenire alla processione, dopo li Signori Cardinali feguiyano i Patriarchi, gli Arcivescovi,e Vescovi, e in fine i Protonotarj participanti, e i Referen-

dari dell'una , e dell'altra Segnatura .

Ed in vero non si può spiegare con quanta divozione, e con quanta umiltà si facesse questa sopra ogni credere esemplarisfima processione, che dal principio al fine fu sempre accompagnata da una moltitudine infinita di persone di ogni sorte, Nobili, e Plebei, Uomini, e Donne, che tutti con universale consentimento di vero cuore contriti domandavano a Dio con incessanti orazioni perdono, e misericordia, anzi, moltissimi non potevano tenersi di non unire alle preghiere le lagrime, che dal più intimo del cuore comparivano fu gli occhi, e benchè in tutti grande si mirasse l'interna compunzione, nondimeno maggiore ella adiveniva dal grand' esempio del Vicario di Cristo, non potendosi senza gran tenerezza vedere il nostro Santissimo Pontefice in tal forma a piedi conumiltà, e religione andare fervorosamente orando per la salute del suo popolo: Senzachè fosse bastante a fermarlo una copiola pioggia, che cominciò poco dopo, che era uscito dalla Basilica di S. Maria in Trastevere, e che durò sino passato 5. Spirito, poichè per lo desioso zelo della sua greggia niente quella curando, volle generosamente proseguire a piedi l' incominciato viaggio, onde da sì fatto esempio raddopiossi nel cuore di ciascuno la pietà, e la devozione. E perchè la clemenza è un fingolarissimo adornamento, con cui in ogni occasione Sua Beatitudine accresce pregio, e valore a tutte le altre sue gran virtù, volle anco in questa adoperarla, facendo sapere per li Maestri di Cirimonie a Signori Cardinali, che si coprissero, grazia ch'egli stese eziandio a Prelati, e a Signori Contestabile, Conservatori, e Ambasciatore di Ferrara.

Giunto N. S. alla porta della Bassilica Vaticana, ivi genuflesso sopra un tapero, e coscino col capo scoperto baciò il Crocissiso, che li porse il Signor Cardinale Spada più antico Prete in luogo del Signor Cardinale Carlo Barberini Arciprete, che essendo indisposto non porè intervenire a si sattafunzione, dopo N. S. si alzò, e copertosi col Camauro postoli in testa da Monsignor Russo Maestro di Camera, mise l'incenso nel Turibile, porgendoli la navicella il medesimo Signor Cardinale Spada, e levatoli il Camauro da Monsignor Russo predetto, ricevè da mano di S. E. l'aspersorio, con cui segnatasi prima la fronte, dipoi asperse il detto Signor Cardinale, e gli altri, e ripreso il Camauro, su dal medesimo Signor Cardinale incensato. Ivi si trovò con gli altri soprammentovati ancora il Signor Cardinale della Grange, che sebbene per la su grand'età non aveva potuto andare alla processione, non volle però lasciare di godere per quanto poteva di questa santa funzione; Appresso si porto la Santisa Sua all'Altare maggiore, ov'era esposto il Santissimo Sacramento, e ivi inginocchiatosi, terminaronsi da Cantori della Cappella le litanie, dopo di che Sua Santità alzatasi in piedi disse le orazioni infrascritte, da esso per questa bisogna ordinate.

B. Salvos fac servos tuos.

B. Deus meus sperantes in te.

V. Esto nobis Domine turris fortitudinis .

R. A facie inimici ..

V. Nihil proficiat inimicus in nobis.

B. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

Domine non fecundum peccata nostra facias nobis.

B. Neque secundum iniquirates nostras retribuas nobis.

V. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis.

B. Miserere nobis.

V. Qui commoves terram de loco suo . B. Et columnæ ejus concutiuntur .

Y. Qui extendis Aquilonem super vacuum.

B. Et appendis terram super nihilum.
 Qui appendis tribus digitis molem terræ.

B. Et librafti in pondere montes, & colles in flatera.

V. Tu es Domine faciens calos folus.

B. Stabiliens terram, & nullus tecum.

V. Fundasti terram, & permanet.

B. Quoniam omnia ferviunt tibi .

128 V. Exaudi Domine supplicum preces.

B. Et confitentium tibi parce peccatis?

V. Exurge Christe, adiuva nos .

B. Et libera nos propter nomen tuum.

V. Mitte nobis Domine auxilium de Sancto .

B. Et de Sion tuere nos .

V. Salvum fac populum tuum Domine.
B. Et benedic hæreditati tuæ.

V. Fiat pax in virtute tua .

B. Et abundantia in turribus tuis .

V. Gregem tuum Pastor æterne non deseras .

B. Sed per beatos Apostolos tuos continua defensiono custodias.

V. Adiutor noster , & liberator noster es tu .

R. Domine ne moreris.

Fiat misericordia tua Domine super nos.

B. Quemadmodum speravimus in te.

V. Domine exaudi orationem meam.

B. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum .

Be. Et cum fpiritu tuo .

Poscia alzatosi in piedi disse le seguenti Orazioni,

O P F 16 7)

Deus refugium nostrum, & virtus adesto piis Ecclesiae tuae precibus Auctor ipse pietatis, & præsta: ut intercedente gloriosa, & beata semper Virgine Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro, & Paulo, & omnibus Sanctis, quod inpræsentibus necessitatibus sideliter petimus, essicative confequamur.

Mnipotens sempiterne Deus, qui respicis terram, & facis can tremere, parce metuentibus, propitiare supplicibus; ur cujus iranterræ fundamenta concutientem expavimus, elementiam contritiones ejus sanantem jugiter sen-

tiamus .

P Arce Domine, quæfumus, parce populo tuo, & nullis jam patiaris adversitatibus satigari, quos pretioso Filii tui sanguine redemisti.

Ræsta quæsumus omnipotens Deus, ut nullis nos permittas perturbationibus concuti, quos in Apostolicæ con-

tessionis petra solidasti.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris: preces populi tui fupplicantis propitius respice, & slagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur, averte.

Neffabilem nobis Domine misericordiam tuam clementer ostende; ut simul nos, & a peccaris omnibus exuas, & a

pœnis, quas pro his meremur, eripias.

Mnipotens sempiterne Deus, miserere mihi indigno samulo tuo, & dirige me secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ: ut te donante tibi placita cupiam, & to-

ta virtute perficiam .

Eus, a quo sanca desideria, reca consilia, & justa sunt opera: da servis tuis illam, quam mundus dare no no potest pacem: ut & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua proteccione tranquilla.

Eus, cujus providentia in fui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut noxia cunca submoveas, & omfirum . B. Amen .

v. Exaudiat nos omnipotens, & misericors Dominus.

B. Et custodiat nos semper . Amen .

E quelle finite sall'all'ultimo gradino dell'Altare, dal quale diede la benedizione al popolo, che si partì consolatissimo

al segno maggiore.

E così terminate tutte le due fettimane prefisse per il santo, e utilissimo esercizio della Missione nelle Chiese sopraddetete, cominciando la terza, in cui il Sommo Pontessee a maggior nostro ajuto aveva ordinato, che ancora si continuasse, la Compagnia delle Sacre Stimmate, che come si è detto, eta

fempre andata a godere la fanta Missione al Gesù, ottenne da Sua Santità la grazia di farla in questa settimana nella fua Chiefa, conforme si faceva altrove, coll'esposizione del Santissimo Sacramento, e vi predicò il soprannominato Padre Pierbenedetto Giovannini da Urbino Cappuccino, Predicatore insigne, e che poi nella seguente Quaresima hacon gran frutto dispensata la divina parola nella Basilica di S. Lorenzo in Damaso; la sera parimente continuaronsi dalla detta Archiconfraternita le sante Missioni notturne, direttore delle quali è stato il Padre Giuseppe da Macerata, pure Cappuccino, con frutto notabilissimo, e con seguito grandisfimo di gente ne tempi anco disastrosissimi.

Nella feguenteDomenica poi di undecimo del mese di Feb-

brajo fece una devota processione per una gra parte della Città di Roma col sangue del Serafico Padre S. Francesco, portato con grande accompagnamento di torce da Monfignor Lorenzo Corfini Arcivescovo di Nicomedia, Tesoriere Generale di N. S. e dignissimo Primicerio di detta Archiconfraternita, il quale passando presso la Chiesa delle Reverende Monache di Campomarzo, entrò in quella a far godere questa funzione ancora a quelle Religiose, che ricevettero questa fanta Reliquia con muticali mottetti, avendo già fatta addobbare di nobili parati la loro Chiesa quella Abbadessa D. Maria Alberici, Religiosa di ottimi, e esemplari costumi, e vera esecutrice della Regola del gran Patriarca S. Benedetto.

Siccome in questa terza sertimana ancora la Compagnia sopraddetta del Santissimo Crocifisto in S. Marcello continovò negli efercizi di Cristiana pietà, seguitando ad andare ogni sera col Padre Balestra a fare le Missioni notturne, e oltre l'avere il di fei di Febbrajo cominciato a tenere continuamento scoperto il Santissimo Crocifisso conforme il sopraddetto ordine di N.S. andò il medesimo giorno a udire la sataMissione alla Chiefa delle Stimmate, ove pure ritornoil di otto, ed il seguente di fece per diverse strade di Roma un'assai devotaprocessione col legno della SS. Croce, e il Sabato fece nella. Chiefa

T 2 T

Chiefa predetta di S.Marcello un funerale per l'anime de'fratelli, e delle forelle delle Compagnie aggregate, morti nelle rovine del terremoto, cantando essi fratelli devotamente l'officio de mortise e facendovi celebrare oltre una messa cantata di requiem circa quattrocento altre Messe piane, per lo qual' effettoS. Santità dichiarò per quella mattina privilegiati tutti gli Altari di quella Chiefa . E il giorno dopo definare la medesima Archiconfraternita andò processionalmente alla Basilica di S.Maria Maggiore, e la fera alle folite Missioni notturne perle strade di Roma. La sera poi della vegnente Domenica, di undecimo del mese sece ancor essa a due ore di notte una solénissima processione per molte strade di Roma col legno della Santissima Croce, che veniva portato dal Padre Reverendissimo Maestro Calisto Lodigieri Generale dell'Ordine de Servi di Maria, coll'affiftenza del Padre Maestro Niccolò Berlenghi da Forlì, Priore di S. Maria in Via, e del Padre Maeftro Carlo Orfini d'Arezzo Vicario, e Penitenziere ftraordinario nella Basilica di S. Pietro, con gran numero di Religiosi de Servi di Maria, tutti con candele di cera in mano, ed essendovi altresì più di treceto fratelli, che tutti portavano torce accese in mano, ed il Baldacchino, sotto di cui era portato il Sagrofanto Legno, era sostenuto da Signori D. Orazio Albani Fratello di Sua Santità, Contestabile Colonna, Signor Duca di Paganica; e da Signori Guardiani, che a vicenda con altri fratelli, tutti vestiti di sacco portavano l'aste di quello, circondato da ottanta fratelli con torce in mano.

Ne meno si segnalò la pictà della Compagnia della Madonna del Pianto, alcuni de' cui fratelli essendi sipirati la Domenica, dì quarto di Febbrajo sull'ora di vespro di portarela Statua della Beatissima Vergine, che si riverisce sull'Altare del loro Oratorio, processionalmente a S. Pietro, ove pute su portata nell'anno 1675, su incontinente da devoti fratelli somministrato il bisognevole per sare detta processione, e richicsli ventiquattro sacchia di portare, e riportare la Macchina, ne domandarono estobitantissima mercede, ilcherissi-

putofi

putosi da due altre comitive di facchini, corsero tosto in numero di sedici a offerirsi di portarla senza veruna paga, siccome in fatti portaronla, onde quell'istessa sera alle due ore di notte, andando avanti il Signor Marchefe Francesco Serlupi Guardiano col Crocifisso inalberato, con seguito di turba infinita andarono que'fratelli in processione a S. Pietro, cantando per istrada l'Inno Stabat Mater dolorosa; veniva in fine la Macchina, ove era la Statua della Beatissima Vergine, attorniata da gran numero di torce, e giunti alle scale di quella. fanta Basilica, vi s'inginocchiarono, e molto devotamento cantaronyi le Litanie della Beatissima Vergine . Nel ritornare poi andarono ad adorare il Santissimo Sacramento esposto nella Chiesa della Trinità de Pellegrini, e simile procesfione fu da essi fatta la seguente Domenica con maggior decoro,per l'abbondante quantità di lumi, di fratelli, e di penitenti, e con seguito innumerablle di gente, con esfersi cantate da Musici le litanie sulle scale di S. Pietro, come su fatto la prima volta, e per istrada il sopraddetto Inno Stabat Mater dolorosa. Ed è tale la devozione de fedeli a questa benedetta Immagine, che le sono stati offerti due vezzi di perle, uno di valore di 60, l'altro di 25 scudi, co' quali bella, e decorofa comparifce nel fuo fantuario questa miracolofa Vergine, anzi una povera donna non avendo altro, con che potesse sodisfare alla fua devota brama, le ha donata una delle proprie vesti, di poco prezzo sì, ma dalla Vergine, come credere si dee, assai gradita, che su venduta da fratelli per convertirne il prezzo in servigio di quella.

La Domenica dunque della Quinquagesima terminaronsi i Santi escrizj delle Missioni, delle quali però Monsignor Bernardino Casale, Commendatore dello Spedale di S. Spirito, che ne aveva conosciuto un così gran frutto, volle, checon modo speciale godessero rutti della Casa di detto Spedale; e particolarmente le Zittelle projette, che passano il numero ben di secento, facendone per esse sollamente sareuna particolare, e rutte queste sante satiche volentieri, e con gran carità si fecero da'medesimi Padri Pij Operarj di S. Balbina, che tanto fruttuosamente avevano fatta la Missione in quella Chiesa.

In tanto Monfignor Governatore di Roma, fotto il di nove di quel mese aveva fatto pubblicare per comandamento di N. S. un'altro Editto, in cui protogavasi per altri dicci giorni il termine di rivelare gli autori del sopra natrato tumulto, accrescendo anco il premio a chi ne avesse data con-

tezza da scudi trecento a mille.

E quantunque si fosse più volte ne passati tempi con rigorofieditti comandata l'offervanza delle fanteFeste, nondimeno, perchè una rea corrutela erafi intriodotta; con cui a quelli ingran parte trasgredivasi, perciò la Santità di N.S. che fino dal principio del fuo Pontificato aveva opportunamente proveduto, che ne' facri Tempi si assistesse col dovuto rispetto, e modestia, e che le funzioni Ecclesiastiche si facessero cons quella divozione, e decoro, che conviene, volle col suo Pastorale zelo altresì provvedere alla fantificazione delle Feste, che anch' essa principalmente appartiene al Culto divino, per il rispetto dovuto alla Maestà Divina, che l' ha instituite, e riservate alla sua venerazione, inguisa tale che i peccati, particolarmente pubblici, de' profanatori, e de trafgressori di esse sogliono maggiormente provocare i gastighi di Dio, siccome lo arrestano le divine scritture, e lo mostrano gli avvenimenti seguiti in diversi tempi : Perlochè confermando tutte le facre Costituzioni sopra ciò pubblicate, con nuovo rigorofissimo diviero fatto dare in luce il di 8. del mese di Febbrajo, fece comandare colla minaccia di gravi pene a trasgessori la dovvta offervanza delle sante Feste; E perchè niuna scusa potessero questi procacciarsi col pretesto di vendere cose necessarie al vitto, e all' uso quotidiano, su eziandio posta una dichiarazione di quelle cose, la cui vendita. tollerare si doveva, nella forma però ivi prescritta: Ed insiemamente, perchè il Popolo sia continuamente avvertito dell' obbligo, che ha strettissimo di osservare le fante Feste,

impose in questo editto a Predicatori, che di tempo in tempo saranno, a Curati, e a Confessori l'inculcare, quanto importi al vivere Cristiano, e alla salure dell'anime, e quanto sia opportuna per placare lo sdegno della Maestà Divina sì fatta fantificazione delle Feste, la quale non solo consiste in aftenersi dall' opere servili, ma anche nell'impiegare quel facro rempo fruttuofamente, con affeftere divotamente alla Santa Messa, e con fare altri efercizi di Pietà Cristiana inringraziamento de' benefici riceveti, e che continuamente fi ricevono dall' Altiffimo; ingiungendo a que', che fono ignoranti de'Misteri della santa Fede il dovere in detti giorni intervenire anche alla Dottrina Gristiana per essere istituiti, incaricando la coscienza de padri di famiglia, de capi di Cafa, e de' padroni di botteghe di fare istruire quelli, che fono raccomandati alla loro cura, de quali perciò dovranno rendere stretto conto al Tribunale di Dio.

E perchè sì fatto abuso si togliesse anco da tutte l'altre Città, ordinò, che dalla S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari si scrivesse sopra tal cosa una lettera circolare, che prescrivesse una giusta norma di santificate le Feste, la qual lettera su dalla S. Congregazione trasmessa a tutti i Vescovi dell'Italia,

e dell'Isole adiacenti del seguente tenore.

A questa S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari è state più volte risoluto, che gli ordinari delluoghi non devona renders dissili in pemettere, che nelle Domeniche, e in altri giorni schivoi quelle, persone, che averanno udita la Messa, postano euocere, comprare, e vendere pane, e vino a minuto, ova, struti, ed altre cose comessibili dentro le botteghe, però colla porta mezza aperta, ed anco pen le occorrenti necessità di aver farina, permettere, che i molini macinino dopo la Messa, se sono fuori, viaggio, che banno caricato altrove, stalgione passare liberamente colle loro some, senza darti alcuna molestia; e quanto al conceder licenza di portar grascia nella Città, vendemmiare,

135

tagliar sieni, mietere, seminare, raccoglier frutti, e altre cose di simil qualità, si debbano gonernare, secondochè vedranno nelli casi occorrenti esservi il pericalo nol disferire, o in altro mòdo poter rijultare danno, così nel pubblico, come nel privato, sesi permette tal'atto nel giorno sissivo, con questo però, che frà gl' istissi giorni sestivo i i abbia riguardo alli più, e meno sulenni, se facendos la disferenza che siconvene, e che tali licenze, si concedano gratis. In questa conformità devono regolarsi i Vescovi, e

gliOrdinary de'luoghi , e non altrimente.

Il Popolo Romano rappresentato da suoi Conservatori, e Priore, che di quel tépo erano i Signori Gaspero Orighi, Marchese Guido Spada, Marchese Francescantonio Lanci Conservatori, e Conte Sforza Marescotti Priore, bramoso di mostrare l'umile riconoscimento, che doveva alle misericordie del Signore i che si era degnato di salvarlo dal meritato siagello, pensò, che la maniera più confacevole fosse quella di qualche divozione, che confermata con solenne voto, . . tramandata a posteri facesse in eterno sede della sua fiducia. nel patrocinio di Maria Vergine, e de' Santi Protettori Pictro , e Paolo. Adunatifi per tanto in frequenti congressi i Signori Conservatori, e Priore deliberarono di porgere riverente supplica alla Santità di N. S. perche permettesse a loro l'offerire a' predetti Santi Apostoli due gran Ceri in tributo della divota gratitudine da tutta la Città dovutagli : ed infieme, che poteffero alle preghiere loro congregarfi i Signori Cardinali Romani per consultare quelche fosse stato inoltre conveniente di fare per ringraziare S.D.M.del paffato pericolo, e insieme per disarmarle affatto la giusta destra vendicatrice. Ed avendo a questa pia istanza colla sua inesplicabile clemenza dato N:S. benigno affenfo il di due Febbrajo, adunaronfi i Signori Cardinali nel Palazzo del Signore Cardinale Barberino, e a voti pieni accordaronfi, che se fosse così piaciuto a Sua Santità, si portasse solememente all'Altare de due Santi Apostoli nella Basilica Vaticana l'offerta di quattro gran Ceri rabescati, e dipinti, e che per rendimento di gra-

zie cancassesi da un Vescovo Romano una Messa solenne Potificale nella Chiesa di S.Maria di Araceli coll'intervento de' Signori Cardinali Romani, del Senatore, e del Magistrato, e coll'invito della Prelatura; inoltre, che per un anno intiero il Magistrato andasse ogni sabato ad assistere in corpo, e pubblicamente alle Litanie della B. V. da eantarsi in musica in S. Maria in Campitelli, e che s'infinuaffe alla Nobiltà Romana dell'uno, e dell'altro fesso il vestire per il corso di un anno di nero, e senza ornamento, il che anco per mezzo di persone da destinarsi s'infinuasse al popolo Romano; che per anni cinque prossimi avvenire non si facesse Carnevale di forte alcuna, colla proibizione eziandio dell'Operese Rappre-· fentazioni morali anche in luoghi pii; che si osfervasse di precetto almeno in Roma, e ne' fuoi fobborghi la Vigilia della. Purificazione di Maria Vergine, e in fine, che si facesse una discreta prammatica da offervarsi in Roma . E portate queste risoluzioni dal Signore Abate Giustiniano Chiapponi, uno de'Maestri di Cirimonie di Nostro Signore, e Segretario di questo congresso, al Magistrato Romano, ne ferono tosto supplica a Nostro Signore, sottoscritta da mentovati tre Conservatori, e Priore de' Caporioni, i quali religiosissimi sentimenti secondando la Santità Sua si degnò di approvare col suo benignissimo consenso il di 15. di Febbrajo.

Riconobbe per tanto la Santità di N. S. la prefervazione della fua amata Citrà di Roma da due fopraddetti terribili feutotimenti della terra , unicamente doverfialla divina Mifericordia, di cui con un amorofo strale, invece di que'fulmini, che meritavansi da noi, erasi egli degnato di dolcemente pugnere i nostri cuori, per chiamargli in tal guisa al suo santo fervizio: e però siccome egli qual forte muro a nostra faltute frapposto tra Dio sdegnato, e noi peccatori, era stato nostra gran disesa ne'pericoli, così volle ancora specialmente rendere per tutto il suo gregge umiligrazie al Signore per la gran misericordia natatai. Fece però Nostro Signore in-

137

timare per il lunedì dì 19 di Febbrajo il Concistoro segreto, nel quale portatofi Sua Santità, prima di proporre la Chiefa di Napoli per Monsignor Francesco Pignatelli, Arcivescovo di Taranto, e Nunzio Apostolico in Polonia, colla sua impareggiabile eloquenza fece un breve discorso, continente sentimenti di umile gratitudine al Signore, in cui fignificava, che a quell' istessa Confessione de' Santi Apostoli, alla quale era già con pubbliche preghiere ricorso in sì fatte calamità del terremoto, aveva deliberato di nuovo tornare per render grazie de' ricevuti benefizi; che perciò nella prossima festività della Cattedra Antiochena, che era il primo Giovedi di Quaresima, di ventiduesimo di Febbrajo in una Cappella da tenersi nella di lui Basilica si sarebbe celebrata una Messa solenne, siccome che ogni anno nella Festa della Purificazione dopo finita la Messa, che nella Cappella Papale si celebra , sarebbesi cantato l' Inno Te Deum laudamus, ein fine, che la vigilia di tal Festa in perpetuo si sarebbe offervata nella Città di Roma col digiuno secondo la richiesta, che ne le aveva fatta il Senato, e il PopoloRomano, e sì fatto erudito, benchè breve discorso è il seguentte.

Unntres mifericordias novifsimis bifce diebus nobifcum feceris Dominus, optime nossis (Venerabiles Fratres) quipo pequi tot stantisque Christiana pietatis exemplis stdeli Populo praeuntes divina iracundia terrores in nostrorum medelam vulnerum convertistis . Cognovistis prosectio tempus vistationis vefire, cognovit & Populus, dum e adem propemodum Dei voce, qua fundamenta montium conturbata sunt, ad salutarem pemitentiam excitatus, verè expertus est illuxiste coruscationes Domini Orbi terre, dum commota est, & contremuit terra. Patri igitum misericordiaruma quo tanta bec nobis bona essilvaren, sacrificandum est Sacrificium laudis, ut quos merità cassigare minatus est errantes, soveat sua miserione correctos. Ad eandem proinde Aram, ad quam publicis indictis supplicationibus primò consugimus, pro acceptis beneficiis gratias activi i terium redire

constituimus. Proximam idcircò festivitatem Antiochena Cathedra Beati Petri Apostolorum Principis, qua erit feria quinta post Cineres,in eius Basilica cum solemni Missa vobiscum celebrabimus, ipsius Apostolorum Principis patrocinio confis, ut nullis de catero permittat nos Dominus perturbationibus concuti, quos in Apostolica Confessionis petra solidavit . Pratereà, ut in memoria aterna sit dies, qui cogitans Dominus dissipare murum silie Sion impavidà precum vestrarum humilitate placari dignatus eft, fingulis annis in Festo Purificationis Beata Maria Virvinis, absoluto Sacro, auod en die in Pontificia Cappella de more, peragitur, Hymnum Te Deum laudamus perpetud decantari , ipfiulque Festi pervigilium in eiusdem Deipara obsequium cum iejunio (dilectis filijs Senatu , Populoque Romano id ipsum quamenixè expetentibus) perpetuò itidem in bac Urbe nostra servari omnino volumus, & pracipimus. Reliquum est (Venerabiles Fratres) ut qua tam grandia nobis contulit dona Divina dignatio, con-Stanti , que Dei ministros maxime decet , Christianarum virsutum exercitatione perennia reddamus.

Pubblicò dipoi un indulgenza plenaria per li Fedeli, che confesti, e comunicati da primi Vespri al tramontar del Sole di detta Festa della Cattedra Antiochena avessero visitata la Bassilica Vaticana, e ivi secondo l'intenzione Sua avessero regitati dieciPater noster, e dicci Ave Maria, o pure le soli-

te Preci : Ante oculos tuos Domine , &c.

La fera seguente, di 20 del mese, e ultimo giorno di Carnevale i Signori Canonici della Collegiata di S. Maria invilatara, di cui è Priore Monsignor Bartolomeo Massi, Coppiere di N.S. insieme con tutti i benesiziati, e altri preti della medesima Chiesa; secero per la Parocchia una nobile, e devota Processione colla reliquia del Latte della Beatissima Vergine, la quale per dieci giorni precedenti avevano tenuta esposta insieme coll'Immagine di Maria, che in quella Chiesa sì venera, avanti la quale ogni giorno cantaronsi le Litanie, e le altre Preci da N. S. ordinate.

Deliberò frattanto il Senato, e Popolo Romano di porta-

re il primo giorno di quaresima; nel quale entravano i primi vespri della Cattedra Antiochena, l'oblazione de suddetti quattro Ceri a gloriosi Apostoli: Perlochè con intimazione stampata surono specialmente invitati tutti i gentiluomini della Cirrà a radunarsi il dì 21 di Febbrajo a ore 21 in Campidoglio, siccome in tal giorno quiui congregatasi tutta la nobiltà Romana vestita di abiti neri, portaronsi con essa il Signor Senatore, i Conservatori, e i Priori de'Caporioni alla. Chiesa di Araceli, ove fatta avanti l' Altare della Beatissima Vergine breve orazione, avviarofi tutti fenza ordine di precedenza verso la Basilica Vaticana, andando avanti i Fedeli delPopoloRomano,e una numerosa turba distaffieri de'Nobili Romani, che v'intervenero, iquali seguivano tuttia coppia, e dietro a essi venivano quattro ustizialidiCampidoglio, uno de quali fu il Sig. Santi Randanini Scriba del Senato, ciascheduno de quali portava un Cero assai grosso di libre 60 stutto vagamente rabescato, e non meno galantemente dipinto : . dietro a loro immediatamente andavano i Signori Senatore, Conservatori, e Priore, accompagnati dal Sig. Marchese Ferdinando Buongiovanni, che faceva da Maestro di Camera, e attorniati da Capotori col loro Capitano, Sig. Giuseppe Lepori, dietro a quali in fine venivano i Caporioni, effendo vestiti tutti di nero alla Romana con spada, e dopo i Notai, e i Cursori della Curia Capitolina. Andavano tutti in numero di mille e più con gran di /ozione, e con pari modestia alla. Basilica Vaticana, ove surono ricevuti col suono festivo delle campane dal Capitolo, e accompagnati alla Confessione de Santi Apostoli, fecero ivi breve orazione, quale compita, offerirono i sopraddetti Ceri ricevuti da-Monfignor Cafali, Commendatore di San Spirito, e Canonico Decano di quella Basilica, ch'era vestito di Piviale, e furono posti sopra quattro vaghi torcieri preparati apposta dal Capitolo: Venerate dopo le Sante Reliquie mostrate loro da Signori Canonici, salirono nel Palazzo Papale, ove fi degnò Sua Beatitudine di ammettergli al bacio del piede, edi Sa

140

e di udire dalla loro bocca l' umili espressioni di dovuta gratitudine per l'amorosa cura, con cui era ricorso a mezi divini,

ed umani per la salute della sua diletta Città.

Stabilitosi per tanto da N. S. di tenere la Cappella nella Bassica Vaticana, in rendimento di grazie a Sua Divina Maestà d'avere, ad intercessione del glorioso Principe degli Apostoli, preservata la Città di Roma dal sagello del terremoto, su intimata la Cappella come segue.

Intimatio per Cursores facienda, Domi quoque dimisa Copia.

Eria quinta die 22. currentis Mensis Februarij, Festo Cathedræ Antiochenæ B. Petri Apostolorum Principis, hora 16. crit Cappella in Basilica Vaticana, pro grazijs agendis Divinæ Bonitati, ob præservationem Vrbis à periculis præseriti Terræmotus; nec non ad Opem Divinam in posterum implorandam.

Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus Cardinalis de Carpineo, Sanchissimi Domini Nostri Papæ Vicarius Missam folemnem celebrabit; qua absoluta, Sanchitas Sua Hymnum Te Deum laudamus intonabit, Choro prosequente:

tum Preces , & Orationes recitabit .

Ideò intimentur omnes, & finguli Eminentiffimi, & Reverendiffimi Domini Cardinales, qui intererunt Vestibus, &

Cappis rubeis amicti.

Intimentur etiam Gubernator Urbis, Principes Solij, Confervatores, Oratores Civitatum fubditarum, Magister Sacri Hospitij; nec non Decani Prælatorum, & omnium Collegiorum, ur Collegas suos admoneant, cæterique ad Cappellas Pontificias intimari soliti.

## De mandato Sanctifs. Domini Nostri Papæ

Candidus Cassina Caremoniarum Magister.

La mattina poi de'22 di Febbrajo Fefta della Cattedra di S. Pietro in Antiochia, Sua Santità parato degli abiti facti preziofi di color bianco col Triregno, precedendo il folito Ordine della Prelatura, la Croce, i Signori Cardinali colle vefte, e cappe roffe in numero di 22 ;il Signori Ambafciatore di Ferrara alla finiftra del Signor Priore de' Caporioni, i tre Signori Confervatori, il Sig. Conteftabile Colonna Principe del Soglio alla finiftra di Monfignor Governatore, fu portato colla confueta fedia gestatoria alla predetta Basilica, a vendo da lati i due gran ventagli. Cantò la Messa della Festa corrente il Sig. Cardinale Gasparo di Carpegna Vicario, aggiungendo l'infrascritte Orazioni in rendimento di grazie, a questo offetto dalla Santità Sua ordinate.

Mnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tux, & merita supplicum excedis, & vota: præsta, ut, quos exaudire, & a trementis terræ periculis incolumes, hactenus servare dignatus es; ab omni etiam in posterum adversitate custodias, & ipsi in tuo servitio, & amore concrescant. Per Dominum nostrum &c.

Secreta .

Fferimus Domine, laudes, & munera pro concessis beneficijs gratias referentes; & pro concedendis semper suppliciter deprecantes. Per Dominum nostrum &c.

Postcommunio.

B Enedictionem tuam, Domine populus fidelis accipiat: qua corpore falvatus, ac mente, & congruam tibi femper exhibeat fervitutem, & propitiationis tuæ beneficia femper inveniat. Per Dominum noftrum, &c.

Terminata la Messa, il Papa istesso intonò l'Inno Te Deum laudamus, che su proseguito dalli Musici, dopo il quale egli recitò le Preci, e l'Orazioni da esso per tal sine istituite, che sono quelle, che seguono.

Pater nofter .

V. Et ne nos inducas in tentationem .

R. Sed libera nos à malo.

Benedicamus Patrem , & Filium cum Sancto Spiritu.
 Laudemus , & Juperexaltemus eum în facula.

V. Confitemini Domino, quoniam bonus.
B. Quoniam in faculum misericordia eius.

- V. Cantate Domino, & benedicite nomini ejus.
  R. Annunciate de die in diem salutare eius.
- W. Multiplicasti, Domine, magnificentiam tuam.
  B. Qui facis mirabilia magna folus.
- W. Qui fundasti terram super stabilitatem suam . B. Non inclinabitur in saculum saculi .

V. Dedisti metuentibus te significationem .

B. Ut fugiant à facie arcus ; ut liberentur dilecti sui.

V. Ostendisti populo tuo dura.
R. Potasti nos vino compunctionis.

- V. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

  B. Atemplo fantto tuo, quod est in Hierusalem.
- W. Mirifica, Domine, mifericordias tuas super nos.
  B. Et replebitur maiestate tua omnis terra.
- Gregem tuum, Pastor æterne, non deseras.
   Sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias;

V. Fiat pax in virtute tua.

R. Et abundantia in turribus tuis,

- V. Domine exaudi orationem meam.
  - B. Et clamor meus ad te veniat .

V. Dominus vobiscum .

R. Et cum spiritu tuo,

OREMUS.

Deus, cuius misericordia non est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus: pissima maiestati tua pro collatis donis gratias agimus, tuam semper elementiam exorantes: ut, qui petentibus postulata concedis, cosdem non deferens, ad pramia sutura disponas.

P Rotege, Domine, populum tuum, & beata, semperque Virginis Maria, ac Apostolorum tuorum Petri, & Pauli patrocinio confidentem, perpetua defensione conferva.

Mnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tuz, & merita supplicum excedis, & vota: præsta, ut quos exaudire, & a trementis terræ periculis incolumes, hacenus servare dignatus es; ab omni etiam in posterum adversitate custodias, & ipsi in tuo servitio, & amore concresant.

Deus, à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da servis tuis illam, quam mundus dare nonpotest pacem; ut, & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata sormidine, tempora sint tua protectione tranquilla. Per Christum Dominum nostrum. B. Amen.

E data dalla Santità Sua la benedizione, calò al faldistorio, dove recitò l'Orazione Autè oculos tuos & c. solita a dirsi avanti la Consessione degli Apostoli, come pure secero

i Signori Cardinali ne' Ioro luoghi.

Fece altresì pubblicare Litanie, e orazioni particolari da dirfi nella prefente quarefima da Signori Cardinali, e da altri, i quali godono speciale indulto di guadagnare l'Indul-

genza Plenaria nelle loro Cappelle private.

In questo giorno tutta la famiglia di N.S. partendosi dalla Chiela Nuova, andò processismalmente alla Bassica Vaticana, e videsi alla prima, quanto il buon esempio del Principe traluce in que'che godono la sorte di servirlo, trassondendosi più agevolmente in esti alcun raggio della di lui virtù: Poiche e come, e da chì narrae si può la modessia, e l'imiltà che con maraviglia di tutti miraronsi in questa sopra ogni altra ben ordinata processione, nella quale senza guardarsi minutamente a gradi di ciascheduna persona, e senza pregiudizio de'loro ossi; andarono guidati dalla loro pietà nella seguence maniera.

Venivano in primo luogo due Cappellani segreti, e quattro comuni, che portavano le torce, e dietro ad'essi erano

i Signori Marchesi Astalli, e Cavalieri, Capitani delle due Compagnie della guardia de Cavalleggieri, e alla finistra di essi vi era il Signor Gio: Gasparo Meir Colonnello della Compagnia de Svizzeri . Monfignor Tomasso Russo Arcivescovo di Nicea Maestro di Camera portava il Crocifisso,stando in mezzo a Monfignor Ulisse Gozzadini Arcivescovo di Teodofia, Segretario de Brevi a Principi, e a Monfignor Pietro Lamberto Le Droù Vescovo di Porfirio Sacrista, immediatamente venivano due Musici della Cappella con cotta, che cantavano le litanie de Santi; Dopo seguivano a coppia a coppia i Scopatori comuni, i Famigli di stalla, i Cocchieri, i Lettighieri, i Sediari, i Palafrenieri, il Decano, e Maestro di Stalla, i Scopatori fegreti, i Credenzieri, i Bottiglieri, i Cuochise i Giardinieri; Appresso erano il Cancelliere, il Giudice, e gli Officiali della guardia Suizzera, i Sergenti, i Caporali, i Tamburini, e 90 foldati di detta guardia, a quali venivano dietro i Trombetti de Cavalleggieri, che erano seguitati da Signori Domenico Paravicino, e Giacomo Sorbolonghi, Cornetti d'ambe le Compagnie, e da 68 Cavalleggieri con le solite loro casacche, e con gli stivali. Vedevansi dopo gli Aiutanti della Floreria, i Computifti, i Ceraiuoli, i Curfori, i Mazzieri, gli Offiziali di virga rubea, tutti con ferrajuoli, il Signor Abate Gio. Battista Rossetti con quelli della Consulta, il Sig, Canonico Pietro Ferronio, e altri ministri della segretaria de memoriali, Monsu Bernardo VVeis con gli altri ministri dell' Indulgenze, il Sig. Canonico Francesco Le Gocq, con gli altri Ministri della Segretaria de Brevi, i Scrittori, i Minutanti, e altri Ministri della segretaria di Stato, i Custodi, gli Scrittori, e gli altri Officiali della libreria Vaticana, i Ministri, e Offiziali della Dataria, i Medici, e i Chirurghi, i Bussolanti, gli Scudieri, e Camerieri extra muros, con ferrajuoli, i Signori Marcoantonio Adriani, Marino Severi, Francesco de Magistris, e Giuseppe Maganza Aiutanti di Camera di Sua Santità, il Sig. Abate Gio: Cristoforo Battelli Beneficiato di S. Pietro, Bibbliotecario di N. S., e segretario delle lettere latine

latine, le Lance spezzate, i Camerieri di onore di spada & cappa, e alla destra del più antico di essi vi era il Sig. Commendatore Fra Romualdo Spreti soprintendente alla stalla, il Maestro di Casa Sig.D. Angelo Carrara, e il P.M.Donnino Franceschini de' Servi Confessore della famiglia, il Confesfore del Papa P. Maestro fra Filippo Olivieri da Urbino de Minori Conventuali, col suo Compagno, i Camerieri d'onore pavonazzi, cioè i Monfignori Paolo Coarti, Tommafo Cervini, Agostino Pallavicini, e Francesco Bianchini, dopo seguivano i Camerieri Segreti di spada, e cappa, che furono i Sinori D. Carlo Albani, e Urbano Rocci, i Camerieri fegreti payonazzi, cioè i Monsignori Gio: Maria Lancisi Medico segreto, Guido Passionei segretario della Cifra, AlessandroBonaventura Limofiniere, e Guardaroba, Niccola Sala, Paolo Ubaldini, Ridolfo Montevecchi, Antonio Maria Rasponi, e Bartolomeo Massei, e in mezzo a questi due ultimi andava. Monfignor Fabio Olivieri segretario de Brevi, i Custodi, i Chierici, e altri della Cappella Pontificia, i Musici colle cotte, che andayano cantando le litanie, i Signori Abati Leone Battelli, Pietro Orlandi, Giustiniano Chiapponi, e Candido Cassina Maestri delle Ciremonie Pontificie colle 10ro soprane, i Prelati domestici, i Vescovi Assistenti, e Monfignor D. Carlo Colonna Maggiordomo in mezzo a due più antichi di detti Vescovi Assistenti, che furono Monsignor Lorenzo Caffoni Arcivescovo di Cesarea Assessore del S. Offizio, e Monfignor Lorenzo Corfini Arcivescovo di Nicomedia Tesoriere Generale, e vicino alle colonnate di S. Pietro sopraggiunse Monsignor Giuseppe Gaetani Patriarca d' Alessandria, il qual' entrò nel luogo, che occupava Monfignor Corsini, e in ultimo chiudevasi la Processione da Signori Cardinali Giuseppe Sacripante Prodatario, e Fabbrizio Paolucci segretario di Stato . E tutti andavano con somma modestia recitando a coppia per coppia il santissimo Rosario, e Nostro Signore più volte, mentre passavano, diede loro la benedizione dalla finestra.

II medesimo giorno andò a guadagnare questa santa Indulgenza l'Archiconfraternita delle sacreStimmate, siccome con dugento, e più persone vi andò il P.Balestra, andando tutti con grand'edificazione, e in ultimo erano i Monfignori Molines, Caprara, e Prioli Auditori della Sacra Rota, e Monsignor Balestra, e dietro ad essi era l'Archiconfraternita del satissimo Crocifisso in S. Marcello: Vi andò altresì l'Archiconfraternita degli Agonizanti con un copiosissimo numero di fratelli coll'assistenza del Signor Principe di Piobino, e del Sig. Marchese Ornani, Guardiani. In tutte poi queste procesfioni, che sono state fatte da questa Archiconfraternita, o alle Basiliche, o alla scala santa, hanno sempre costumato dì udire prima di partire dalla loro Chiesa qualche discorso spirituale, da cui maggiormente si eccitasse la loro pietà ad atti di vera penitenza, fatti loro dal Sig. Gio. Domenico Baroni Sacerdote Fiorentino .

Il Popolo Romano in adempimento dell'altra promessadella messa solenne da cantarsi nella Chiesa dell'Araceli, avédo destinata la mattina de 24 diFebbrajo, Festa dell'Apostolo S. Mattia, commise la cura di adornare con tutta squisitezza la Chiesa predetta al Sig. Gio. della Molara, Cavaliere Romano, il quale con vaga, e ben intefa disposizione di ricchisfimi broccati, e di panni d'arazzi d'oro così nobilmente ricoperse tutto quel vasto Tempio, che di gran lunga maggiore di ogni aspettazione su sontuoso l'adornamento, onde meritò l'universale applauso: la mattina poi di d. glorioso Apostolo su celebrata la Messa solenne da Monsignor Fonseca nobile Romano, e Vescovo di Tivoli, cantandovi tutti i più eccellenti Musici di Roma, alla quale soprintesero i Signori Marchefi Girotamo Teodoli, e Clemente Spada. V'intervennero i Signori Cardinali Carpegna, Nerli, Marescotti, Spada, Tanara, Cenci, Sacripante, Paolucci, Panfilio, Bichi, Francesco Barberini, Altieri, e S. Cefario, Camarlingo di S. Chiefa, i quali tutti furono ri cevuti dal Senatore, Conservatori, Priore, e dal restate della nobiltà Romana: Siccome vi andarono tutti gliOrdini

147

dini della Prelatura, e N. S. vi mandò altresì tutta la sua Camera segreta,e con essa due de suoi degnissimi Nipoti,i Signori D. Carlo, e D. Alessandro Albani. Cantata la Messa, il P.F. Bernardo da Cutigliano di Pistoja, Predicatore della correte Quaresima in quella Chiesa, sece un sacro discorso, esortando tutti a perseverare ne'buoni sentimenti, e a devoti ringraziamenti all'Altissimo, dopo di che a suono di Trombe su dal Vescovo celebrante intonato il Te Deum, edettesi le Preci, e Orazioni, che furono cantate nella Cappella Pontificia, si terminò con una superbissima Musica. In fine si diede dal Vescovo celebrante la benedizione al Popolo, che era innumerabile, avendo N. S. arricchita in tal congiuntura questa Chiesa col tesoro dell' Indulgenza plenaria. La disposizione di questa sacra funzione su ordinata dal Signor Abate Giustiniano Chiapponi, assistendovi anche il Signor Ab. Leone Battelli, amendue Maestri delle Ciremonie del Papa, facendo avanti l'Altar maggiore accomodare li foliti banchi nobilmente coperti in forma di quadratura per li Signori Cardinali, e fuora della detta quadratura dalla parte de Signori Cardinali Preti, un' altro banco più basso per li Signori Senatore, Conservatori, e Priore, che guardavano il detto Altare.

I Signori Cardinali mentre adunavansi nella Sagrestia, videro quattordici quadri co'Misteri della Passione di Gesù Cristo, dipinti tutti da più celebri Pittori di Roma, o per loro propria divozione, o a spese di alcune pie Signore, i quali servono per fare il Santo esercizio della via Crucis, che con gran concorso di sedeli si frequenta, essendos a prò questo santo Esercizio assassione fra Felice del S. Bambino. E stantechè N. S. non porè di persona, consorme aveva in pensiero, essera vistiare la suddetta Chiesa, disse al Sig. Marchese Ottavio Riario Senatore, che dava per detti quadri la Benedizione, il qual' avviso su ricevuto da quei buoni seligiosi con somma consolazione, non tralasciandosi da essi nel contemplare i dolorosi passi, che Gesù seca Calvario.

rio, di pregare S. D. M. che voglia affistere alla Santità Sua in tutti i passiche con immensa fatica, come amoroso Padrocontinuamente sa per il governo della sua Chiesa. Il giorno stesso dopo desinare andarono per la prima volta in corpo il Senatore, i Conservatori, e il Priore con tutti gli Offiziali della Curia di Campidoglio alla Chiesa di S. Maria in Campielli, ove scoperta quella S. Immagine della Beatis. Vergine assisterono alle Litanie della Madonna ivi cantate in Musica, con infinito numero di gente, instammata dalla brama di rendere in ogni occasione umil tributo di lodi a sì benessica. Protettrice, continuando anco al presente sì fatto concorso alle Litanie, che per un'anno seguitansi a cantare, col guadagnarsi da que', che vi assistono, l'Indulgenza, che sù con cessa das S. B. di sette anni, e di altrettante quarantene.

Ed in tal tempo cominciossi da tutti; e particolarmente, dalle Dame; e al loro csemplo da tutte l'altre semmine a vestire di abiti neri; e senza veruno ornamento; come pure anco al presente seguitano lodevolmente a fare, dimostrando la

loro straordinaria pietà, e religione.

Il giorno seguente, che era la Domenica prima di Quarefima, l'Università de' Vaccinari si parti processionalmente da S. Bartolomeo della Regola-portando in osserta al glorioso Principe degli Apostoli due Ceri di nonordinaria gran-dezza.

E nell'istessa Domenica per ordine di N. S. cominciossi adire nella Messa la colletta particolare per il terremoto da Sua Santità instituita, e che di suo comandamento si deve, porre ne' Messali fra l'altre collette, che è la presente.

## OREMUS

Mnipotens sempiterne Deus, qui respicis terram, & facis eam tremere, parce metuentibus, propitiare supplicibus: ut cujus iram terra sundamenta concutientem expavimus, elementiam contritiones ejus sanantem jugiter sentiamus.

## Secreta .

Deus, qui fundasti terram super stabilitatem suam, suscipe oblationes, & preces populi tui; ae trementis terpericulis penitus amoris, Divina tue iracundiæ terrores, in humanæ salutis remedia convertere: ut qui de terra sunt, &, in terram revertentur, gaudeant se sici sanca conversatione cælestes: Per Dominum &co.

Postcommunio .

Tuere nos Domine, questumus, tua fancta sumentes; & terram, quam vidimus nostris iniquitatibus trementem, superno munere firma: ut mortalium corda cognoscant & te indignante talia slagella prodire, & te miserante cessare.

Per Dominum, &c.

Giunse frattanto una lettera di Monsignor de Carolis Commissario Apostolico al Sig. Cardinal Paolucci, in cui narravá così distintamente, có si grande accuratezza lo stato di que' paesi, che erano stati, o in tutto, o in parte atterrati dal terremoto, che per dare una ben giusta contezza di ciò, non è d'uopo, che di portare l'issessa lettera, che è la seguente.

Eminentifs., e Reverendifs. Signore, e Padrone Colendissimo.

R I DONTEA fine le visite' sì di Norcia, e della sua Presettura, che di Cascia, e de' loro Contadi, con somma premura dal paterno zelo di N. S. incaricate nella Gommissione, che benignamente si è compiaciuto appoggiarmi, refita ora, che ina adempimento della mia incumbenza mi umilijall'E. V. e riverentissimamente con un generale racconto le rappresenti lo stato deplorabile, in cui si ritrova quasi tutta questa Montagna desolata, e abbattuta adul'ortibile sossi ad Terremoto, fatto si per lo lungo spazio di un Credo sentire la Domenica 14 di Gennajo prossimo passato silluro ribile sono ca 14 di Gennajo prossimo passato si lungo spazio di un Credo sentire la Domenica 14 di Gennajo prossimo passato si lungo apresente verso non minor violenza replicato nel Venerdi de 2 del corrente verso le ore 18, Non lasciando però di premettere, che chi non mira con gli occhi propri un spettacolo si compassionevole, è impossibile con la semplice relazione possa concepire

nè pure la minima parte di quei danni, che si sono patiti dagli abitanti per la perdita di migliaia di persone restate estinte sotto le ruine, e della roba, delle sostanze, e delle proprie abitazioni.

Giuntemi dunque il dì 21.di Gennajo (corfo nel mio Governo di Terni le benignifilme grazie di N.S. accompagnate co' pregiatifilmi cenni di V. E. con cui m'imponeva d'ordine del medelimo doverni portar fubito in queste parti, acciò con la fomma di tre mila feudi, accreccio na poi con altri mille, fattimi fomministrare dalla paterna munificenza di Sua Beatitudine, fossero follecitamente fovvenuti questi angustiati suo i Sudditi, non mancai con quella pronta obbedienza, che l'è doyuta, pormi l'

istesto giorno in viaggio.

Arrivato la sera al tardi in Spoleti, la mattina per tempo mi abboccai con quel Monfig. Vescovo, dal quale avute tutte le notizie, che sù questo particolare potè conferirmi, speditamente m'incamminai col denaro sborfatomi dal Ministro del Sig. Marchese Leti alla volta di Cerreti; Visitai prima di giungere in esto, il Castello di Ponte, giurisdizione anche in ordine al Governo Secolare della fuddetta Città di Spoleti; E composto questo di 60. fochi, e di altrettante Famiglie; nella scossa accennata restarono spianate da fondamenti 20 case, e le altre tutte rese inabitabili. Morirono sottole ruine undici persone, le quali riscavate, si diedero privatamente alla sepoltura ecclesiastica. Le mura della Chiesa Parrochiale si riconobbero in più parti slentate, e acciòcche non finissero di diroccare, furono fatte fortificare con gli appoggi . Se le scosse susseguenti non l'hanno indebolita maggiormente, allora era in stato di potersi risttare. In quella di S. Pietro cadente si assicurarono le campane: E le Chicse di S. Martino, e di S. Giuliano sono ridotte in pessimo stato, e non riattabili; la sacra Pisside, e le Reliquie fatte porre în una Cappella intatta, e ben custodita; le Scritture pubbliche con quelle dell'Archivio non hanno pericolato, e si conservano in luogo ficuro.

Il suddetto Castello consiene in se molsi Casali, ove în ogni tempo si abitava, ora sono parte caduti, e parte resi inabitabili; dalle case diroccate erano già stati ricuperati i mobilil, e senza che che sosse seguito surto alcuno, e per evitarli in a vvenure, lasciai gli ordini necessarj. Furono sovvenuti i poveri, e in specie quelli, che oltre l'essergi caduta la casa, aveano perso fotto le ruine di essa anche i parenti; ciò fatto, proseguii il mio viaggio, giungendo la sera a Cerreto Terra della Prefertura di Norcia, ove trovai gli abitanti tutti smarriti, e assitti acquartierati sotto semplici tende in mezzo della piazza: i ocredei star sicuro in un voltone sotterraneo ivi contiguo sino allora intatto, ma scossio replicatamente in quella notte dal Terremoto, fui sorzato sir congagnia alli preacecnnati, ricovrandomi sotto una baracca di ferraioli: sattosi giorno mi portai a riconoscere il danno causato in detta Terra, principiando dalla contrada detta dell' Apicino, di 18 abitazioni, 15 cadute, e le tre, che reslavano, affatto inabitabili, e due Chiese in esia contrada in parte diroccate, e il residuo in atto di cadere.

Nella contrada di Santa Maria, in cui sono tre Chiese con proprie abitazioni, e altre quattro de particolari, fracassate in

più parti, cuna rovinata.

La contrada chiamata della Strada rinchiude entro i fuoi limiti oltre 40. abitazioni, tre Chiefe, cioè la Parrocchiale, il Convento de' Padri Agostiniani, e il Monastero delle Monache dell'Ordine Benedettino, che si vedono essere del tutto demolite, ele mura, benche in piedi, sono fracassate, e i tetti colli Solari profondati entro di esse, le Monache ricovrate sotto le baracche nel lor orto, senza speranza di poter riabitare il Monastero, per non effere riattabile, come anche la Parrocchiale, e il Convento suddetto. Dalle ruine furono estratte cinque Persone morte, e sepolte, e altre cinque vive, ma ferite. Nel mezzo della piazza vi è la Cappella del Corpus Domini, che minaccia ruina, el Oratorio della Concezione intatto, ove si amministrano i Sagramenti, creduto luogo ficurifiimo. Da un lato di detta Piazza era il Palazzo Apostolico, caduto quasi asfatto, la Residenza Priorale, con la Cancellaria, coll'Archivio, e col Forno pubblico, resi pericolosi, e inabitabili, e il Monte Frumentario del tutto atterrato.

Le 36 abitazioni della Contrada del Borgo Fregino offervai parte rovinate, e parte inabitabili, e le quindici della Contrada,

del Colle nell' istessa forma.

Nel Borgo di detta Terra eravi la Chiefa, e il Convento di S. Francesco de' Padri Minori, ora in gran parte caduto, e parte reso inabitabile; il Ponte di Pietra sopra il Fiume Nera notabilmento patito

patito; l'Osteria del Pubblico, il di cui assitto è posto in tabella ad entrata Camerale, è diroccata tutta; undici abitazioni, che di li tirano alla Piazza di S. Rocco con altre quattordici, che vanno a terminare alla Porta, che conduce alla Terra, tutto inabitabili:e le quattro Chiese entro di dettoBorgo cadenti, come anche il Pote di Pietra sul Fiume Vigia. Tutto il sopraccennato è parto della prima scossa. Non intesi, che fosse seguito alcun furto, e le sostanze scavate dalle ruine erano state restituite a' Padroni; le Scritture, e i Protocolli dell'Archivio, della Cancellaria Confolare, della Comunità, e l'altre Civili con le Criminali poste inficuro, il grano del Monte Abbondanza ricuperato nelle macerie non atto a far pane, per effere mescolato con quantità di calcinaccio; il Forno del Pane venale trovato per tal causa sprovvisto, e i Terrazzani anch' essi senza grano, presi espediente per provederlo, spedire a Monsig. Governatore di S. Severino, acciòcchè si degnatse concedere l'estrazione, come segui.

Il maggior capitale di questa Comunità mi asserirono consistesse nella rendita di scudi 300, annui soliti ritraersi dall' assitto

della fuddetta ofteria demolita.

Il Contado poi di Cerreto confiftente in fei Ville, oltre i Ca fali, che fanno Anime 300. in circa, è buona parte diffrutto, e il refto refo inabitabite, due Perfone efitratte vive dalle ruine poco dopo morirono, e di cinque Chiefe, che fono in queste Ville, eccettuata quella de Padri Zoccolanti, che con il Convento è rattrabile, tutte le altre fono rovinate.

In detta Terra, oltre l'aver procurato di dar festo alle cose necessarie per il buon regolamento del Governo in assenza del Governatore, che cra di li patrito, lasciai si alli Poveri di essa, che del Borgo, e Contado un regolato sussidio caritativo, restando sommamente appagati tra tante loro miserie della pierà, che li veniva nista dal loro santo Pastore, dimostrandolo con atti ester-

ni di vero gradimento.

Partito da Cerreto, trovai non molto lontano il Castello di Triponzo sotto il Contado, di Norcia di Anime 100. in circatutto diroccato, e qualche fabbrica rimasta in piedi, soggetta a ruinare ad ogni altra minima scossa, conforme è accaduto; venendomi riferito, che quella scossa delli 2 del corrente l'abbia affatto diroccata. Della Chiesa Parrocchiale allora non era caduto altro, che l'Altar Maggiore, sotto le di cui ruine dopo otto

gior.

giorni fu rinvenuta la Sacra Pifilde chiufa, e intatta, il Campanille e le campane non potute afficurare, precipitarono nella fecona ficolia, avendo di qui dato ordine, che fi rinvengano fotto le ruine. Due persone perirono, altre dodici riscavate vive; masferire in più parti, e usate tutte le diligenze praticate ne Luoghi fuddetti, e dati diversi ordini per il mantenimento di quei poveri abitanti, a quali lasciata la lintosina, partii verso

Belforte Villa del Contado di Anime quarantacioque, quasi tutta spianata, con esservi morte nove persone sotto le ruine, satte scavare, e sepolte; la Chiesa in atto di cadere, date alcune commissioni al Paroco, e sovvenuti quei Poveri con sussidio actitati-

vo, profeguendo il viaggio arrivai a

Mevale; ha anneffedue Ville, cloè Chiusta, e Vagliano, nelle quali posso assistante con franchezza, non esservi restata pie tra sopra pietra. Morte in Mevale persone 37, alle quali si data sepostura Ecclesiastica, simaste vive, compressivi gli abitanti delle Ville, Anime 150. La Chiesa Parrocchiale con parte del tetto caduta. Riparato alle cose più necessarie, e con gli ordini al Curato, e con le limossine distribuite a' Poveri, mi siontanai di là, awvichandomi alle

Corone, e Castel-Vecchio; Fanno Anime 300, le case non rovinate affatto, ma tutte fracaslate, e inabitabili; la Chiesa Parrocchiale benchè indebolita è riattabile, e quelle povere Genti ridotte ad abitate in campagna; goderono anch' este delle grazie di N. S. colle quali restarono ancora confolat gil abitanti delle

Preci, luogo popolato di Anime 500. Quefto pari notabilmente nella prima feoffa col diroccamento di dieci Cafe, fotto levalui uno retò motto, che fu poi (cavato, e feoploto, e l'altre tutte refe inabitabili; la Chiefa Parrocchiale poco meno, che diftrutta, alcune altre fuori del Caftello in pefiimo fiato, le Scritture pubbliche con quelle dell' Archivio pofte in ficuro. Di là mi portai alla vifita di

Piedevalle, e fue Ville, cioè Acquaro, Valle, e Colefcille,, d'Anime in tutto 300. Trovai le cafe non molto fcofte, la Chiefa iffarcibile, gli abitanti tutti fuggiti alla campagna, d'ovvenut con un fuffidio caritativo, gli lafciai non poco confolati, avendo commesso ne Luoghi, ove ero passato, che accadendo altra novi-

tà, mi fosse stata notificata in

Norcia, se pure merita più tal nome; Ora qui mi sia lecito ri-V dire, dire, che non facilmente si crede, da chi ocularmente non vede l' eccidio di essa; Giunto dopo qualche disastro passaro nel viaggio a rimirarla da lontano, restai stupito ad una vista sì deplorabile, avvicinatomi offervai le mura, che la racchiudevano, come se fossero state battute dal cannone tutte infrante, e atterrate; La Porta principale detta de Massari, sopra cui s'innalzava un'alta-Torre, più della metà diroccata, e il rimanente in atto di cadere. Entrato fopra le ruine di essa vididueOratori, uno a destra e l'altro a sinistra profondati sul proprio pavimento; l'abitazioni della. strada maestra, che di là tirano per un buon tratto alla piazza grande, dall'una, e dall'altra parte demolite da fondamenti; Non molto lungi a mano manca è l'Oratorio del Confalone in più parti caduto, ove principia Il primo Rione, che qui chiamano Guaira, si stende questa con un lungo cammino, e per diverte cotrade fino alla porta, che ha il nome dal vicino Monastero di Santa Lucia, che non conserva ne pure le vestigia, ove susse situato, le cui Monache miracolosamente sopravvissute, furono trasportate nel Monastero della Pace, benchè molto si faticasse per farle risolvere a partire dal lor'orto, dove con gran libertà anche trà le baracche de secolari vivevano, e cinque Monache rimaste sotto le ruine, dopo effere state riscavate, surono date alla Sepoltura Ecclesiastica; Dell'abitazioni, che sormavano il preaccennato Rione,oggi non se ne può contare una in piedi: solamente il Palazzo Apoltolico detto la Castellina, e atto a resistere alle batterie del cannone conferva intatti i quattro muri maestri, gli altri detro però con le abitazioni tutti diroccati, Vi è anche la Chiesa di S. Francesco dentro quell'istessa Gnaira, che ha parte del fossitto in terra con alcuni muri patiti, e il Convento, ove fianziano i Padri del Terz'Ordine, abbattuto con qualche apertura, ma rifarci--bile; Incontro stava il Monte della Pietà la maggior parte caduto affatto, e il resto pericolante, le robe del quale furono afficurate nella miglior forma possibile entro le Carceri della Castellina, non effendovi altro luogo ficuro, e meno intatto di questo, e ora fi vanno rimettendo afesto per vedere quello può mancare. Eravianche il Monastero delle Monache della SS. Trinità, la cui Chiefa è rovinata, e l'abitazioni impraticabili, ne più rifarcibili, le Monache si trattengono sotto le baracche sattegli nel lor' orto rinchiufo al meglio, che si è potuto; poco distante si rimira la Chiefa Parrocchiale, Colleggiata, e Matrice detta di S. Maria,

la

la quale restò danneggiata nella forma seguente, I muri principali, che la circondano sino alli Capitelli, dove posava la volta, sono in piedi, ma indeboliti; Il tetto coll'istessa volta in tutto caduto; Il Campanile con tre campane profondato fopra l'Altar maggiore, fotto le cui ruine si ricavò intatta la Sacra Pisside, la Sagreitia affatto caduta, e gli argenti co'paramenti facri dopo qualch e farica ricuperati; Poco discosto a questa sulle mura Castellano eravi la Chiefa di S. Maria Maddalena officiata da PP. della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, e l'Oratorio della. Confraternità della Misericordia coll'Ospizio, in cui si ricevev ano per 3 giorni i Pellegrini,e fi curavano i poveri Infermi,finc hè fossero stati fuori di febbre colli comodi necessari per tal oprapia, appresso eravi anche l'Ospizio de Padri Cappuccini. Tutte le fuddette fabbriche ora fi mirano diroccate affatto, precipitate a. terra, con qualche muro restato in procinto di cadere, solo l'Ofpizio di detti Padri Cappuccini si vede preservato, e stare in piedi senz' alcun pericolo, come anche il loro Convento fuori della Città, e benchè sia stato soggetto alle medesime sco sse non ha parito in alcuna parte, il che si è da me osservato anche negli altri luoghi, ove fono Conventi di questa Religione, o non tocchi, o appena scossi, ne senza ammirazione puo sentirsi, che le sacre immagini di Nostra Signora in qualche luogo dipinte si rimirano, ma con stupore intatte, vedendosi alcuni muri, ove sono collocare, stare in piedi, ne si si come.

La feconda Guaita, che prende il nome dalla Chiefa di S. Benedetto, ove ha il principio, fegue per Porra de Maffari, e va a terminare a quella, che fi chiama delle Scuole Pie!, perchè confina col Collegio di quei Padri, la Chiefa de quali con tante feoffe, e vari motidi terra ancora intiera fuffifie, folo fi vede qualchè pieciola lefione nel colmireccio del tetto; la Sagreffia però in qualche parte, dove fu percofia dalla Torre, dalle campane cadutte, è rovinata, il refiduo della Torre rimafo in piedi, che minacciava precipizio, fu fatto fearicare. Il Collegio poi è un mucchio di faffi, a riferva delle volte baffe delle feuole, e d'altre officine, le quali fono talmente aperte, che attendono a momenti la totale ruina. Nel lungo spazio di questo Rione non si contano; suo non cinque, o sci case in piedi, tutto il resto demolito, e divenua maffa di pietre scomposte, e si in questo, comenel preceden-

te le firade più non si riconoscono, essendosi consuse tra le ruine delle case caduteli sopra; La suddetta Chesfa poi di Senedetto situata nella Piazza maggiore dirimpetro al Palazzo Consolate, ove si facevano tutte le funzioni pubbliche del Magistrato, è ri-

dotta nello stato seguente.

I muri principali, che la circondano, stanno in piedi con qualche parte del tetro, e sossitta, ma slargati in più parti con sessitua caduta della Tribuna ssondò la volta, ove era la casa del suddetto Patriarca, e Protestore S. Benedetto: Tre Cavalli del tetto con sossitua contigua alla detta Tribuna rovesciati a tetra, il magnifico, e delevaro campanile lavorato alla Gotica, sconcertato dalle scossitua cade et re geoste campane nel suolo delle proprie finestre, ove ora rimangono esposte al pericolo, per esfer più pericoloso alla vita di chi tentasse lo scalare, restando il detto Campanile tutto curvo, e piegato da una parte in prossimo stadi cadere i la Sagressia rovesciata sopra il Monastero, ove risedevano i PP. Celestini, rovinò l'appartamèto di quattro stanze con sala, e salone, le quali precipitarono entro cinque botteghe, e ene stavano fotto il dormitorio di quindici camere, con altre, sette verso il Coro diroccarono tutte sopra diverse botteghe, le sette verso il Coro diroccarono tutte sopra diverse botteghe, le

quali anch'esse restarono oppresse.

Il Palazzo Confolare con tutti li fuoi comodi, cioè colla fala di Configlio, colle franze di audienza, coll'appartamento del Magiftrato, che aveva contigua la residenza, col Torrione con una groffa campana, e altra per l'orivolo con mostra corrispondente alla Piazza, il tutto diroccato da fondamenti, con avervi colti fotto nel tempo della cena cinque del Magistrato, e tre samigli, essendosi faticato otto giorni, prima che si potessero ritrovare i loro cadaveri, tanto erano profondari nelle ruine, da cui furono eftratté ancora le campane, la grossa con un solo maniglione, e l'altra con tutto il ceppo rotto,non essendovi rimasto in piedi,se non alcune colonne, le quali fostengono la loggia di esto Palazzo mezza rovinata; forto di cui fono gli Offizi del Capitano dell'Appellazione, dell'Archivio Publico, di dove fono state levate le scritture, e poste in sicuro, e i Magazzini della pubblica Annona, sopra due de quali profondò parte del Palazzo, con esfersi poi ricavato dalle ruine circa rubbia ducento di grano mal condizionato, e gli altri tre Magazzini, che ne conservano altre rubbia quattrocento, avendo le volte di fopra fcoperte per difenderli dal-

l'acquai/che potrebbe penetrare, fi fono fatti steoprire: Gli Argenti della Comunità, che parte erano fiati rubati, e parte fotterrati nelle rovine, fi fono tutti ricuperati, eccettochè alcune poche forchette; e cucchiaj: il valore di detti argenti potrà afcendere a mille feudi interrat, and retra

La Terza Guaita chiamata di S. Giacomo, principia dalla Purta de Mastari, stra per S. Agostino, e va a finire alla Chiefa di S. Giovanni, occupa questa quasi la patre più interna della Chiefa di S. Giovanni, occupa questa quasi la patre più interna della Città, ha l'abitazioni in qualche poco munero in piedi; ma inabitatiti, mentre qual è cenza terco ; o quale senza i ostitto; alcune in atto di cadere, altre con fusifiare, so mon fi rifortificamo molto bene; e non fi rifarciscono, il che ora: non può fatsi, pèr effer continue le fosse, e sono comprese la Chiefa di S. Giacomo in pessimo fiato, il Convento de PP. Agostiniani abbattuto, rimanendo i muti macsitri, si di esto, è come della Chiefa, che ha folamente in terra la volta finta di succe con poco no convento in piedi, e il Monafiero delle Monachetti S. Carerina in molte parti rovinato, ma riattabile, donde sono state quelle Madri trasportate in Spoleti.

La quarta Guaita principiando dalla d. Chiefa Collegiata di S. Giovanni, che è fatta a due navate, delle quali una è caduta, e l'altra ha aperta la volta, come anche quella della Sagrestia, e il Campanile feoffo, in modoche di due campane una è precipitata a terra, e l'altra restata sul piedestallo della finestra di esso Capanile, sta in atto di cadere, tira tutto il resto della parte superiore di Norcia; La metà di questa Guaira può dirsi caduta affatto, il rimanente non fenza qualche pericolo, benche in piedi, fenrendofi ogni giorno cadere move fabbriche. I Monasteri compresi in questo Rione, sono quello di S. Chiara, caduto affatto, e le Monache ricoverare nell'aitro della Pace, che notabilmente anche esso ha patito, ed è del tutto inabitabile, mà più di tutti rifarcibile, e affai capace di ricevere un numero confiderabile di Religiose, costrette perciò anche l'altre de'due Monasteri ivi trasportate ad abitare nell! Orto, in cui ho fatte alzare comode baracche con cappella di tavole, e racchiudere la claufura nelle parti cadnie. Quello delle Monache di S. Antonio trasportate a Trevi, benche abbia alcune mura diroccate, e il dormitorio inpiù luoghi caduto, forto di cui rimafero miferamente oppresse quattro Monache, è però rifarcibile.

Equi

E qui mi occorre fuggerire, che delli fudetel fei Monafteri, riducendofi a tre foli, le Monache potrebbero comodamente vivere coll'unione delle loro entrate, poiche il fondo del Monastero di S. Caretina, che ha Religiofe ventifotte ara Professe, Converse, consiste in luoghi di Monti nu.48, d'annua rendita di scudi 140, in censi in forte scudi 4230, d'annuo frutto feudi 155, oltre al grano, e vino, che raccolgono dalle proprie possessioni, calcolati un'anno per l'altro in scudi 163, 55, che in tutto hanno d'entrata ferma scudi 458.55, alla quale non unendosi quella del Monastero di S. Lucia, che ha sole dieci Monache, separatamente non potrebbero viveres mentre tutto il loro capitale confiftendo in cenfi , oggi di difficile efazione , non all resterebbe per il loro mantenimento, le non rubbia otto di grano, e some tredici di mosto, che ricevono un'anno per l'altro di porzione dominicale, căminando l'istesso discorso delli altri Monasteri soprascritti, mentre quelli, che hanno il fondo in luoghi di Monti (come è il Monastero di S. Antonio) che ha da due mila scudi annui in tanti luoghi di monti, possono mantenersi, e quelli che hanno il capirale in censi (come è il Monasterio di S. Chiara ) difficilmente possono sostentarii; Sicchè la riduzione suddetta pare inevitabile tanto più, che le Regole si vanno quasi conformando, e facil mente convengono l'une coll'altre.

Nel sopraccenato, o di gran lunga peggiore stato ritrovai ( per quello riguarda il folo materiale ) quelta mifera terra ; In qual cofusione poi,e sconcerto fosserotutte quelle cose, che concernono il pubblico governo, facilmente può dedursi dal sentire un tal eccidio, e ruine. Io nel veder questi miseri, li rimiro con stupore, non potendo capire, come si siano salvati, o interrogati sopra ciò, uno ore rispondono per miracolo, ne può attribuirsi, fe non ad una special grazia di Dio, mentre dall' esterminio delle fabbriche, non dovea restarci alcuno, anzi sortire un eccidio assai maggiore di quello seguì l'anno 1328, che in Norcia solamente il Terremoto oppresse 5000. persone, come riferisce nel suo oggidì il Lancellotti. Il numero preciso de morti qui non si può raccogliere, mentre quelli scavati prima del mio arrivo, mi si assegnano in confuso, sono pero venuto in cognizione dal numero di questi fatti scavare da me, che possino essere pochi più di 800, benchè da principio si dicesse, che passavano il migliaro Quantità di famigliefi contano estinte assatto, trà le quali molte riguarriguarde voll, e nobili. Si è offervato, che qui sono morti affai più uomini, che donne, ne Contadi però tutto l'opposto, ne quali sarebbe stato assi maggiore l'eccidio, se que gliabitanti, che sono soliti nell'inverno portassi altrove a lavorare, ritornando solamente la primavera, non sossero su quest'anno partiti, o pure più sollecito avessero satto il ritorno.

Dall' effere l'abirazioni tutte devastate nella forma suddetta è facile il persuadersi, che seguistero in quei primi bollori destarti, non in quella quantità però, che si vociferano, avendo lo scoperto, che molti per esser maggiormente compatiti, altri per altri sini, senza alcun fondamento hanno ciò magnificato. Delle robe, de denari, degli argenti, e delle gioie restitutte da più persone secondo l'intelligenza mia, son di parere, che poche coso

restino sotto il titolo di furto.

Qui essendo tutte le cose distrutte, senzache gli abitanti procurassero di riordinarle, mentre erano solamente intenti a ricuperare dalle ruine le migliori sostanze, per poi speditamente partirsene, giacchè vedevano la loro Patria si mal ridotta, e spaventati in oltre dalle continue scosse, poco giovando gli ordini di questo Luogotenente, che in quell'emergenze era poco inteso, e meno stimato, ridotti taluni più tosto, che di dar mano alla riattazione delle Mole, a macinarsi il grano appoco appoco sorto de fassi: la prima operazione dunque, che procusai di far subito gionto, fù di render qualche Mola atta a macinare, come fegui con una pronta follecitudine, in cui fenza alcuno intervallo si diede principio a macinar grano, non lasciandosi mai opera, e al presente possono tutte macinare. I forni del pan Venale essendo parimente distrutti, su espediente in quell'istante renderne qualcheduno de particolari al possibile sicuro, ove fatto spianare quella quantità di pane, che stimai sufficiente, consolai con questo primo fusfidio tante povere famiglie che erano state più giorni senza ne pure vederlo. Hora però, ch'è terminato un altro forno fotterraneo, e terrapienato fatto di nuovo fuori delle mura, in cui si pratica con sicurezza, si sa anche un' ottimo pane ..

Dopo l'esterminio dell'abitazioni, sparsi gli abitanti in più luoghi senzaleun' ordine, s'erano con cio resi poco sicuti da qualche invasione de' malviventi, e per ovviarli ordinai, che le baracche si riducessero in due soli siti stuori del murato, ove

la presente esi ritrova anche tutto il necessario per il vitto, e loro mantenimento.

Sentendo in quel principio tanti ricorsi de surti seguiti per porrestreno a ladri, divisi in più luoghi della Città quarticti di milizia afoldata in altre parti, acrecci il numero de birri, che di giorno, e di notte hanno continuato, e continuano a girare, questi intorno alle baracche, quelli divisi in patruglia a rondare entro le mura. Procurai in oltre di incuter timore à malviventi, con fargli vedere canapi alle girelle, e nuovi rravi innalzati suori delle porte, non lasciandosi di processa e girindiziati, che in qualche numero si ritrovano a purgare il missatro entro le carceti, di dove non usciranno s fe son rei s senza il condegno cassigo.

Per effer le Chiefe nello Stato già deferitro, acciò non fi tralaficiaffero d'offerire Sacrifici à Iddio, per implorare con offi lafiua mifericordia, e per non perderfi affatto il culto divino, fitinà
neceffario far innalzar Cappelle, e Altari in campagna (come anche in tutto il contado, mandai i Sacerdoti, ove mancavano i Parochi) le quali faranno anche ingrandite, particolarmente con
le tende inviate di cofti, per difendere il popolo dall'acque, e
enevi nel tempo, che affiftono alle Prediche, e altre funzioni
Ecclefiaftiche, benchè per confervare cò più decoro, e ficurezza il
Venerabile, ho fatto reflaurare la Chiefa della Santifima Annunziata de P. P. Zoccolanti non molto diffante dalle mura.

Alli cadaveri, che in gran numero ogni giorno fi andavano fcavando con. tutta follecitudine, petenè dalle ruine efalavano qualche fetore, è ftata data fepolitira privatamente fuori dela Chiefa, ma però in luoghi facri entro foffe profonde a tal' effetto fcavate, con aver fatto ticoprite i carpi con calce viua, non

restandovi ora che si sappia, altri da scavare.

A' quelli, che non avevano modo di ricuperare i loro mobili dalle ruine, ho fatto affiftere, acciò non gli venifiero trafugati, e per lo feavo di effi ho dosifatrianche i manuali, e perche intefi, che molti fi facevano lecito fotto vari pretefti cercare nell' altrui ruine i propti comodi, nascendone di più qualche difordine, mentre nello scavare, ritrovati i cadaveri, gli lasciavano ivi insepolti, e per ovviare àd un tanto scandalo con espresso editro ordinai, che niuno addisci interaprendere lo scavo, se prima con fede di voletlo sare nel proptio, non ne riportava mia espressa licenza, e con altro su probito a tutti il trasportare altrove le ro-

be , beriche sue senza l'istessa licenza , come anche l'andar vagando entro le mura di notte. A quelli poi, che essen dosi forse serviti della comodità, mentre ritrovando tal volta le robe anche in mezzo alle strade, cadute dalle vicine ruine, col darsi a. credere che toffe pazzia il lasciarle, se l'erano appropriate, seci intedere con pubblico editto, che glisi concedeva l'indulto, se volontariamente nel termine di tre giorni fossero comparsi a restituirle, e chi avesse denuntiato il ladro, o scoperto il furto, sarebbe stato riconosciuto col premio. Ciò ha molto giovato, anzi mi stendo ad affermare, che quelli, i quali avevano inferta la coscienza, e che non erano per anche partiti di qui sono quasi tutti corsi a restituire le robe trasugate, o a quattrocchi, o per mezzo de confessori ( avendo di ciò i rincontri )o per mano mia, per le quali sono passati tra denari, argenti, e altro da cinque in sei mila scudi, sino ad essermi stati rimandati di fuori alcuni pochi mobili, fenza che il renditore sapesse enunciarmi il padrone Ora dà ciò si arguisca, se abbia conferito all' intento l'indulto accennato; qualche cofa poi, che non si era ricuperata per il mezzo suddetto, nelle perquisizioni fatte si è riavuta, ed il tutto ritornato a propri padroni.

Agli atti di pietà impostimi verso quest'infelici, aggiunsi quello di provedere a'poveri infermi, e feriti con uno spedaletto, che si fabbrica di tavole, dove saranno curati, essendosi intanto a. questi, e quelli, che si ritrovano in Cascia, e' loro contadi, fatto dare per limolina tutti i medicamenti necessari, e per li poveri orfani, e orfane acciò non vadano sperse con pericolo della lor' onestà, si erigono qui due Conservatori, ne quali oltre all'essere educati, e alimentati, faranno anche impiegati nel lavoro della lana, per ristabilir l'arte la quale è stimata necessarissima. ad effetto di trattener gli abitanti, che non partano, conforme gli ho proibito espressamente, e ne' congressi sù tal proposito tenuti, fu risoluto che si doves ero sar baracche per innaizar telari da tessere, e riordinare tutti gli ordigni, e stigli per uso del lanificio, conforme con tutta follecitudine, e diligenza si va facendo, per il quale effetto si adopreranno anche le tende di Castel S. Angelo fattemi trasmettere da N. S.

In tutto il tempo, che mi fono trattenuto in queste parti, le fcosse de Terremoti continuamente si fono satte sentire frequenti, e con violenza; da due, o tre giorni però hanno (grazie a Dio nel Contado, in quel luoghi ove era accaduto un fimile accidente.

I morti, che rimafero oppressi nella prima scossa in numero di 44 furono scavati, e dati alla sepoltura; Ancora qui essendo impraticabili le Chiese, su di bisogno fare erigere Cappelledi tavole in campagna, ed essendo la Chiesa Parrocchiale tutta, fracassata, e benche non caduta in alcuna parte, pericolos però a praticars, per conservare il Venerabile, e esercitare tutte le altre sunzioni Ecclesiastiche, si erige ora una picciola, ma capace.

Chiesa parimente in campagna.

Con quel maggior decoro, che la brevità del tempo, e la necessità del luogo permise, su fatta il di cinque corrente la traslazione del Corpo intatto della Beata Rita dall'Altare della fua. Chiesa, ove si venerava, alla Cappella fattale erigere tra le baracche di quelle Madri nell'orto del loro Monastero, attese le spaventose fessure, e l'imminente ruina, che minacciava nonfolo l'Altare sudetto, ma tutta la hiesa: Essendosi in tal'atto ofservato, che quel sacro deposito nel tempo, che riposava nel luogo folito, si era sollevato al pari dell' orificio dell'Vrna, portento, che suol'vedersi solamente nel giorno, che correla festa. di detta Beata, e seguita la collocazione accennata, ocularmente si vide appoco appoco ritornare al suo siro. Il Monastero di queste Monache benché abbia in piedi i muri maestri, al di dentro però le abitazioni sono tutte diroccate, e non vi è parte, che non minacci ruina . La claufura in più luoghi caduta, fu fatta rinchiudere con steccati di ravole munite con spuntoni di ferro in cima.

L'altro Monaftero di S. Chiara della Religione Cappuccina da fondamenti diftrutto, con l'aver coite forto le ratine cinque povere Monache, le quali fatte feavare fi diedero alla fepoltura, e le undici Religiofe fuperfitti furono collocate in quello di S. Margarita, che non è fatto efente da fuoi diroccamenti, come anche glialtri di S. Lucia, e di S. Antonio, effendo coftrette quelle Madria ricoverarif fotto baracche fatte ne'loro giardini, ove febbene fono ficure da ogni pericolo de Tertemoti, non fono però libere da patimenti s che fofftono, e molto meno da qualche infulto, che loro poreffe effer fatto, benchiè per ovviarli, non fi lafcia diligenza, e fi è praticata ogni arte per ciflabilire le loro Claufure, ne farebbe fuori di propofito ufate anche in que fel 'accennata riduzione de Monafteri. X Le

Le Scritture, Protocolli dell'Archivio Pubblico, e quelle della Cancelleria Confolare, dopo la loro ficavazione dalle ma cerie furono poste in ficuro, le altre però criminali si vanno ricuperando, ma afial fraçassare, e si riuniscono nella miglior forma possibile.

Restando quella Corte senza carceri, per esser queste in più parti fracassare, e cadure, ed essendo necessarie, massime in questi tempi si è rimediato, colla riattazione di una Rocchetta suori di Cascia assai sorte, layorandoci continuamente i muratori

venuti di costi.

Per ficurezza di tutta questa Montagna, che ritrovandosi sulla bocca di Regno, è foggetta ad una facile invasione di malviventi, particolarmente nelle correnti urgenze, in cui fono forzati gli abitanti ricourarsi in campagna, si sono stabiliti altri quar-

tieri di soldati ne' confini.

Le robe del Monte della Pietà co' fuoi libri restano afficuratenel Monassero di S. Antonio, e perchè questo medesimo rienendo anche il nome di frumentario, con cui si sovviene a-Poveri coll'impressanza de grani, restò in parte dannisscato nel magazzino, ove conservano circa rubbia 60 di frumento, esfendogli caduto un pezzo di volta sopra, su a ciò riparato col trasporto del grano in altro luogo sicuro.

L'altro Monte d'Abbondanza, che chiamano Grasceria, e serve per lo spiano del pan Venale rinchiude in se Rubbia 160 di grano, per aver la volta del magazzino notabilmente patito,

e fu dato anche a questo il dovuto riparo.

Al forno pubblico, a cui mancava l'appoggio della muraglia divifa per mezzo, è stato rimediato col fostegno di forti travi, che

lo premunifcono da ogni finistro accidente .

. Le Mole da grano di 15. che ve n'erano sparse anche per turro il Contado, tre si resero ivi macinanti, e alcune altre per il territorio, sufficienti per allora al bisogno, ma perche poi intesi, che molti di quel suoghi circonvicini concorrevano a provvedersi di pane in Cascia, ho fatto riordinare tutte l'altre mole ivi essisteti, acciò non manchino le farine, per la cui Abbondanza ho proibito, anche qui qualunque estrazione di ogni sotte di viveri, si quali bisognando, come e facile, ho notificato a mercanti esserlibero il provedimento nella Marca, e nell'Ymbria. Ne Cafali diroccati dell'uno, e dell'altro Contado fotto le ruine, è refitata una gran quantità di befitami di ogni genere, che non potedofi (cavare in molti luoghi, è flato necessario accendervi il suoco, acciò con il setore non insettassero l'aria.

Colla diffribuzione del pane, e d'altre limofine fu fovvenuto all'estremo bisogno de poveri abitanti si di Cascia, che del Contado, nella vifita del quale si sono riconosciuti i gravi pregiudizi, che hanno patito, come l' E. V. si degnerà riconoscere dal seguente ristretto.

| come l' E. V. si degne      | rà ricon  | ofce | re dal seguente ristretto.   |       |        |
|-----------------------------|-----------|------|------------------------------|-------|--------|
| CASCI                       | Α.        |      | SANTA TRINITA' CA            | STELL | 0.     |
| Anime                       | num.      | 500- | Quafi tutta diffrutta ha     |       |        |
| Morti sotto le ruine        | num-      | 49.  | Anime                        | num.  | 38-    |
| Chiefe distrutte            | num.      | 17.  | Morti                        | num.  | 3.     |
| Chiese riattabili           | num.      | 4.   | Chiefa Patrocchiale caduta   | num.  | r.     |
| Monasterj di Monache        | num.      | 5.   | Curato morto                 | num.  | 1.     |
| Religiose                   | num.      | 99.  | OPAGNA, TREMEZO,E            | CASC  | INE    |
| Conuenti de Cappuccini,     | Zoc-      |      | affatto diftrutti.           |       |        |
| colanti patiti,ma riattab   | ili num-  | 2.   | Anime *                      | num.  | 140-   |
| Conuento d'Agostiniani      | ca-       |      | Mosti                        | num-  | 46.    |
| duto quafi tutto            | num-      | 2:   | Chiese Parrocchiali tutte d' | iroc- |        |
| Convento di S. Franc. cad   | uto nun   | . I  | cate                         | num.  | 3.     |
| Collegio delle Scuole       | Pie       |      | Curato rimasto viuo          | num-  | ı.     |
| inabitabile                 | num-      | 1.   | CIVITA CASTELLO DI           | STRV: | rto    |
| Collegiata coll'Arciprete   | , che     |      | AFFATTO.                     |       | 1.0    |
| ha la Cura per tutta la     | rer-      |      | Anime                        | num.  | 28.    |
| ra con dodici Canonici      | pa-       |      | Morti                        | num.  | 13.    |
| tito -                      | num.      | 1.   | Chiefa Parrocchiale eaduta   | num.  | 1.     |
| Confraternità laicali       | num.      | 4.   | Curato vivo                  | num.  | I.     |
| Monte di Pierà a danaro,    | patito n. | 3-   | TREVI QVASI TVTTO            | CADV  | TO     |
| Monti di Pietà a grano, di  | oc-       |      | Anime                        | num.  |        |
| cato                        | num.      | 2.   | Morti                        | num.  | 20.    |
| Grafceria per lo spiano dir | OC        |      | Chiefa Parrocchiale caduta   | num.  | ., Is. |
| cato in parte               | num.      | 2.   | Curato rimafto vivo          | num.  | I.     |
| Spedale per li Pellegrini   | diroc-    |      | COLLE MARINO DIST            | CRVTI | 0      |
| CATO                        | num-      | 1.   | AFFATTO-                     |       |        |
| MELTIGN                     | NO.       |      | Anime                        | num.  | 44-    |
| Anime .                     | - num-    | 261  |                              | num-  | 20.    |
| Morri                       | num.      | Lis  | Chiefa Parrocchiale caduta   | num.  | , I.   |
| Chiefe tutte diroccate      | num.      | 3    | Curato vivo                  | num.  | 1.     |
| Curato morto                | num-      | 1    | MANIGI DISTRUTTO             | LFFAT | TO.    |
| COLLE DI S.STEFANO          | E SER     | VI-  | Anime                        | num-  | 73.    |
| GLIO CADVTO T               | VTTO.     |      | Mortf                        | num-  | 15.    |
| Anime                       | num.      | 75.  | Chiefa Parrocchiale caduta.  | num.  | , 1.   |
| Morti                       | num.      | 22-  | Curato viuo                  | num.  | 1.     |
| Chiefa Parrocchiale cadut   |           | T.   | 2 1 1 1000                   |       | la i   |

Curato morto

CORO.

| 166                                                                 |            |            |                                                                                                             |          |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                                     | RVTTA      |            | FOGLIANO LA META'D<br>E LA META' RIATI                                                                      |          |      |
| Anime                                                               | num.       |            | Anime                                                                                                       | num.     |      |
| Morti                                                               | num.       | 18.        | Morti                                                                                                       | num.     |      |
| Chiefa Parrochiale caduta                                           | num.       | 8.         |                                                                                                             |          |      |
| Curato vivo                                                         | num.       | I.         |                                                                                                             | num.     | 3.   |
| TROGNANO AFF                                                        |            |            |                                                                                                             | num.     | rm A |
| DISTRYTTO                                                           |            |            | Anime                                                                                                       |          |      |
| Anime                                                               |            |            |                                                                                                             | num.     |      |
|                                                                     | num.       | 145.       | Morti                                                                                                       | num.     |      |
| Morti                                                               | num.       | 69.        | Chiefe diroccare                                                                                            | num.     | 2.   |
| Chiesa Parrochiale caduta                                           | num.       |            | Riattabile                                                                                                  | num.     |      |
| Curato viuo                                                         | num.       | ı.         | Curato vivo                                                                                                 | num.     | 1.   |
| BVDA AFFAITO DIS                                                    | IRVITA     | ٠.         | S. GIORGIO IN P<br>DISTRYTTO                                                                                | AKIE     |      |
| Anime                                                               | num.       | 138.       | DISTRALIO                                                                                                   |          |      |
| Morti                                                               | num.       | 32.        | Anime                                                                                                       | num.     | 53.  |
| Chiefa Parrocchiale caduta                                          | num.       | ı.         | Morti nessuno                                                                                               |          |      |
| Curato vivo                                                         | num.       | 1.         | Chiefa Parrocchiale caduta                                                                                  |          | 1    |
| VILLA S. SILVESTR                                                   | O QVAS     | SI .       | Altre riattabili                                                                                            | num.     |      |
| DISTRYTTA                                                           |            |            | Curato vivo                                                                                                 | num.     |      |
| Anime                                                               | num.       | 95.<br>44. | SOGNA IN GRAN                                                                                               | PARTE    |      |
| Morti                                                               | num.       | 44-        | DISTRVITA                                                                                                   |          |      |
| Chiefa Parrocchiale caduta                                          | num.       | 1.         | Anime                                                                                                       | num.     | 160  |
| Curato vivo                                                         | num        | 1.         | Morti nessuno                                                                                               |          |      |
| CHIANNANO TYTTO D                                                   | ISTRVT     | TO.        | Chiefa Parrocchiale caduta                                                                                  | num.     | 1.   |
| Anime                                                               |            |            | Curato viuo                                                                                                 | num.     | 1.   |
| Morti                                                               | num.       | 60.        | COL FORCELLA IN C                                                                                           | VALC     | HE   |
|                                                                     |            |            |                                                                                                             |          |      |
| Curato morro                                                        | num.       | Ç.         | Artime                                                                                                      | num.     | 77-  |
| Chiefa Parrocchiale distrutta<br>Curato morto<br>CASTEL S. GIO: CON | LE VII     | TH         | Morri nellino                                                                                               | ,,       | "    |
| OVASI TVTTE DIST                                                    | RVTTF'.    |            | Chiefe alguanto cadute                                                                                      | num.     | 2.   |
| Anime                                                               | num        |            | Curato vivo<br>SVIDI BORGO DI CA                                                                            | num-     |      |
| Anime<br>Morti                                                      | Dum.       | 17         | SVIDI BORGO DI CA                                                                                           |          |      |
| Chiefe Parrocchiali distrutte                                       | num.       | 3.         | GRAN PARTE CAL                                                                                              |          | •••  |
|                                                                     | num.       | 3.         | Anime                                                                                                       | num.     |      |
|                                                                     | AT CASE    | CTA.       |                                                                                                             |          |      |
| POCO DANNIEIO                                                       | ATO        | CIA        | Chiefe Deate and use                                                                                        | man.     | 32.  |
| A                                                                   | AIO.       | cot :      | Curre Parte Caduta                                                                                          | Heith.   | 1.   |
| Mume                                                                | mun.       | 72.        | DOALA DOBENIA AT                                                                                            | OST A AT | - I. |
| Morti                                                               | num.       | 1.         | KOALA , PORENA AI                                                                                           | DATE     | i o  |
| Chiera alquanto patita                                              | num.       | ı.         | DANNIFICATE, ET E                                                                                           | PAIR     | L/A  |
| PVCO POCO DANNI                                                     | FICATO     |            | Morti Chiefa Parte caduta Curato vivo ROALA , PORENA AI DANNIFICATE, ET E DELLA BEATA RITA, LASVA CASA INTA | TTA.     | 2"   |
| Anime                                                               | num.       | 22.        | Anime                                                                                                       | num.     | 127. |
|                                                                     |            | 1          | Morti neffuno                                                                                               |          | -,,- |
| Morti nessuno<br>Chiesa Parrocchiale alquant                        | 0.03-      |            | Chiefe alguanto parite                                                                                      | num.     | 3.   |
| tita                                                                | num.       | T.         | Curato viuo                                                                                                 | num.     | 1.   |
| Gurato vino                                                         | num.       | 1.         |                                                                                                             |          | •    |
| OHIBIO TINO                                                         | as street. | ••         | Anime                                                                                                       | num.     | 21.  |
|                                                                     |            |            | 4.Autumb                                                                                                    |          |      |
|                                                                     |            |            |                                                                                                             | Mor      |      |

| Morti nessuno                | P         | ATDINCBAN             | IDARTE DATE          |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Chiese patite, ma riattabili | munda A   |                       | PARTE PATITO         |
| Curato vivo                  | num- I    |                       | num. 81              |
| POGGTO DO                    |           |                       | num- 3               |
| Inabitabile, ma rifa         | MO 1.701  | Chiefe patite         | . num1               |
|                              |           |                       | nam. I               |
| Morti nessuno                | num. 400  | CASTEL POGGIC         | PRIMO CASO IN        |
| Chiese parite                |           | PARTE                 |                      |
| Cutato viuo                  | num. 4.   |                       | num- 144             |
| CASTELLO DI ROCCA            | num. I.   |                       | and the second       |
| AFFATTO DEMO                 | PURKENA   |                       | num. 6               |
| Anime DEMC                   |           | Curato vivo           |                      |
| Morti                        | num. 155. | CASTEL PATE           | RNO CADVTO.          |
|                              | num. 7.   | Anime air not         | num. 22              |
| Chiefa Parrocchiale alqua    | nto .     | Morti nessuno         | 11/1                 |
| Curato vivo                  | num. 1.   | Chiefa Parroccifiale  | caduta num. 13       |
|                              | num. I.   |                       | iffer aggrega        |
| CASTELLO DI MVC              | CIA FORA  | to al Poggio Prime    | o cafo.              |
| AFFATTO DEMO                 |           | GIOPPIEDI QVA         | ASI DISTRUTTO.       |
| Anime<br>Morti               |           | Anime                 |                      |
| Chiefa Parrocchiale          | num. I.   |                       |                      |
|                              | num. 1.   | Chiefa Parrocchiale a | lquanto di-          |
| Curato vivo                  | num. 1.   | ftrutta               | num. 1 r.            |
| CASTEL DI COLLE O            | RAGONE    |                       | num. I.              |
| QVASI DISTRY                 | rto.      | RISTRETTO DI          | VITE L'ANIME.        |
| Anime                        | num. 64.  | Chiefe distrutte, e   | riattabili, e numero |
| Morti                        | - num. 3. | de'morti, tanto       | di Cafcia, quan-     |
| Chiefe cadute                | num. 2,   | to di tutto il        | fuo Contado.         |
| Riattabili                   | num. 2.   | Anime                 | num. 5032.           |
| Curato vivo                  | · num. I. | Mortis                | num. 680.            |
| CERASOLA DANNE               | GGIATA    | Chiefe cadute sr      | - num. ed.           |
| IN PARTE.                    |           | Rifarcibili . O       | . ob. num. 18.       |
| Anime                        | num. 79.  | Curati mortificie     | na Bum. 2.           |
| Morti                        | num. 5.   | Curati vivi           | 1 5 num. 34.         |
| Chiefa Parrocchiale caduta   | num. I.   | SEGVE IL RISTR        | ETTO DEL CON-        |
| Curato vivo                  | num. 1.   | tado di Norcia , e d  | altri luoghi della   |
| PIANDOLI QVASI DIS           | STRVTTO.  | Montagna, che         | hanno patite le      |
| Anime                        | num. 24.  | ruine del T           | crremoto.            |
| Morti neffuno                |           | Ponte, Giurifdizione  | di Spoleri .         |
| Chiefa Parrocchiale caduta . | num. 1.   | Anime in circa        | пит- 200-            |
| Curato viuo .                | nume Te   | Case cadute da fonda  | menti num ee         |
| OCCOSCE CASTELLO             | IN PARTE  | Rese inabitabili      |                      |
| CADVIO.                      |           | Morti fotto le ruine  |                      |
| Anime                        | num- 290- | Chiefa Parrocchiale   |                      |
| Morti                        | num. 2.   | Altre non rifarcibili |                      |
| Chiese riactabili            | num. 2.   | CERRETO DE            | FETTVRA DI           |
| Altre cadute                 | num. 3.   |                       | DIA PLINA DI         |
|                              | num. I.   | Anime                 |                      |
|                              |           |                       | num. 350.            |
|                              |           |                       |                      |

| 168                       |                |        |                        | -                      |
|---------------------------|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Contrada detra dall'App   | arino tte      |        | no fatto eftrarre da   | S. Saverina            |
| abitazioni cadute         | num.           | 3.     | Sei Vitte del Conta    |                        |
| Inabitabili               | num.           | 3.     |                        | to Anime num. 500      |
| Chiefe cadenti            | num.           | 2.     | Morti                  | num. 2                 |
| Dinero Cancing            | muni-          | -      | Convento, e Chiefa d   |                        |
| CONTRADA S.               | MARTA .        |        | · colanti riattabili.  | C I I · LOC-           |
| Chiefe non riarcabili     | num.           |        | Chiese cadute          | aum 4                  |
| Abitazioni cadute         | num.           | 3.     | Le Ville fono tutte in |                        |
| Inabitabili               | num.           | 4.     | frutte con suoi Ca     |                        |
| Contrada della firada ha  |                | 4.     |                        | ONTADO DI              |
| zioni parte demolite,     |                |        |                        | CIA                    |
| inabitabili               | num.           |        | Auime                  | num. 100               |
| Chiefa Parrocchiale non   |                | 49.    |                        | num. 2                 |
| bile                      |                | _      | Morri :                |                        |
| Chiefaje Conuento de P    | D Ace          | L      | Chiefa Parrocchiale    |                        |
| finiani tutto deuaftato   |                | -      | nile, e campane        |                        |
| Monastero di Monache      |                | I.     |                        | 110                    |
|                           |                |        | Curato vivo            | OTTACT TUTTA           |
| nedetto difficile a rif   |                |        |                        | QUASI TVTTA            |
| cirlo                     | num.           | I.     |                        | ATA.                   |
| Morti se an               | num.           | 5.     | Anime :                | num- 45                |
| Palazzo Apostolico cadu   |                | 1.     | Morri t                | a num. 9               |
| Refidenza Priorale abbat  |                |        | Chiefa Parrecchiale    | cadente                |
| Cancelleria cadente       | num.           |        | Paroco vivo            |                        |
| Forne pubblico non prat   |                |        | Metale con sue Ville,  |                        |
| Monte Frumentario atte    |                |        | fita, e Vagliano,      |                        |
| Conseade del Borgo Fre    |                |        | stato pietra sopra j   | pietra.                |
| del Colle tra l'abitaz    |                |        | Anime                  | 9 num- 187             |
| . maggior parre cadure,   | e le al-       |        | -Morti                 | num- 37                |
| . sre inabitabili         | num-           |        | Chiefa Parrocchiale    |                        |
| Borgo di derra Terra h    | a il Convet    | tto di |                        | ASTEL VECCHIO          |
| . S. Francesco de Minor   |                |        | -quati                 | caduti.                |
| luoghi caduto , e ina     | bitabile, il I | onte   | Anime :                | num: 300               |
| . di pietra sopra il Fium | e Nera ha p    | tuto:  | Morri                  |                        |
| -l'otteria della Potta    | di rendita     | tla    | La Chiela riattabile.  |                        |
| Comunità scudi 300        | annui dire     | ccata  | LE PRECI NO            | OTABILMENTE >          |
|                           | . 21 21.4.     |        | SCU                    | SSOI                   |
| Abitazioni fino alla Piaz |                | o ca-  | Anime                  | num. sdo               |
| denti alea at             |                | 17     | Morti                  | num. I                 |
| Altre fino alla Porta,    | che con-       |        | Cafe affacto demolit   |                        |
| duce alla Terra nell'il   | teffo fta-     |        | Tutte l'altre inabita  |                        |
| to                        | num            | . 14   |                        |                        |
| Il Ponte di pierra fopra  |                | ^3     | Scritture dell'Atchiv  |                        |
| Vigia indebolito in pi    |                |        | tre del Pubblico i     |                        |
| Scritture pubbliche meff  |                |        | Pie di Valle con tre   |                        |
| Il grano del Monte di a   |                |        | cioè Arquaro, Va       |                        |
| za ricuperato fra le ri   |                |        |                        | nno Anime num. 300     |
| Il Formo cesta provisto c |                |        | Morti neffuno          | HIRA LYTHING WAM. 300. |
| Te Laises seus bidamo c   | on it Bra      | *      | MINITA MEMURO          | Ta                     |
|                           |                |        |                        |                        |

Tremmery Chogly

|                                               |           |     |                                   | 160    |     |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|--------|-----|
| La Parrocchiale Chiefa in buo                 | n         |     | CAMPI CASTELLO DEI<br>DO DI NORCI | CONT   | Α-  |
| POGGIO DI VALLE INI                           |           |     | Fa Anime                          | num. é | 500 |
| Anime                                         | num•      | 120 | Morti                             | ,      |     |
| Morri                                         |           |     | Chiefa Parrocchiale rifarcibile   |        |     |
| La Parrocchiale intatta                       |           |     | Guglia del Campanile ha           | 02-    |     |
| Curato vivo                                   | ~ * * * * | ~   | tito.                             |        |     |
| ANCARANO DANNEG                               |           |     | Chiese parimente indebolite,      |        |     |
| Anime                                         | num-      | 300 | riattabili                        | nam.   | 2   |
| Parrocchiale indebolita nella ve              | ol-       |     | Muraglia Castellana con due       |        |     |
| ra , Mura , e Campanile                       |           |     | ri caduta în più parti, l'a       | itre   |     |
| Alrre Chiese scosse in più parti              |           | 3   | rimaîte offefe                    |        |     |
| NellaChiefa diS Giacomo cadd                  |           |     | Abitazioni cadute affatto         |        | 20  |
| un macigno della vicina Mon                   | 1-        |     | Altre non abitabili               | num.   | 25  |
| tagna, e la diroccò.                          |           |     | Le Abitazioni del Pubblico,n      | on     |     |
| MONTELEONE PREFETT                            | VKA.      | DL  | fono cadute, ma offele            |        |     |
| NORCIA .                                      |           |     | L'Archivio,e Scritture pubbli     | che .~ |     |
|                                               | num. 1    |     | poste in sicuro.                  |        |     |
| Morri                                         | num.      | - 8 | SACCOVESE CASTE                   | LO DI  |     |
| Chiefa Parrocchiale caduta da                 | _         |     | NORCIA.                           |        |     |
| fondamenti.                                   |           |     | Non ha molto pati                 |        |     |
| Il Convento di S. Francesco d                 |           |     | Anime                             | num. I | 50  |
| PP. Conventuali cadura tutt                   |           |     | Morti                             | num.   |     |
| la volra, e il Convento in.                   | _         |     | La Chiefa Parrocchiale è riat     |        |     |
| gran parte diroccaro                          |           |     | bile and the April 1              | num    |     |
| Chiefe fuori di detta Terra cadi              |           |     | ORVANO ABITAB                     |        | •   |
| re                                            | num.      | 2   | Ha Anime                          | num.   | 80  |
| Abitazioni demolire                           | num.      | 32  | La Chiefa Parrocchiale apert      | 2 112  |     |
| Refeaffatto inabirabili                       | num.      | 50  | più parti                         | 0.07   |     |
| Le altre tutte sono risarcibili               |           |     | CASTELDICR                        |        |     |
| Il Palazzo Priorale colla Tor                 | -         |     | fcoffo femplicemen                |        |     |
| re, e coll'Orologio caduto                    |           |     | Anime                             | num. Y | 25  |
| Le Mura Castellane buona patt                 | e         |     | Chiefa Parrocchiale indeboli      |        |     |
| demolite                                      |           |     |                                   |        |     |
| Il pubblico granajo in parte ca               | 4-        |     | FEMATRE alquanto indebol          |        |     |
| duro                                          |           |     | Anime<br>Morti                    | num. 2 | 00  |
| Quartiere de Soldati distrutto.               | 4 D E     | ,   | La Parocchiale Chiefa indebo      |        |     |
| RUSCIO, ETERR<br>Ville di Monteleone diroccat |           |     | RIOFREDO in parte                 |        |     |
|                                               |           |     | Anime                             |        | 80  |
| da fondamenti hanno abita                     |           |     |                                   | num.   | 60  |
| zioni                                         | num.      | 40  | La Chiefa Parrocchiale indeb      |        |     |
| Morri<br>Villa del Trio quafi refo inabi      | num.      | 46  | ROSENNA ha Anime                  |        | 20  |
| tabile                                        | -         |     | Morti                             | num.   | 30  |
| Morri                                         |           |     | La Parrocchiale in stato perio    |        |     |
| morri<br>Cafali del Territorio diroccati      | num.      | 3   | lofo                              | .0.    |     |
| Morti in detti Casali                         |           |     | Le case tutte scosse .            |        |     |
| Motti in detti Catali                         | num.      | 3   | Y                                 | Bi-    |     |
|                                               |           |     | 4                                 | 201    |     |

| 170<br>BISELLI în buona pa        | res cadura I | ROCANOLF                      | T.:         |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Anime                             |              | Ha anime                      | num. 250    |
| Morti                             |              | Morti                         | num.        |
| La Parrocchiale fenza tetto       |              | La Parrocchiale quafi cadura  |             |
| Altra del Santissimo Sagras       |              | Le case inabitabili -         |             |
| intatta.                          | mento,       | TVDIANO.                      |             |
| FORSIVO caduto                    | affarro      | Haanime                       | num. 130    |
| Ha Anime                          | num- 156     |                               | num.        |
| Morti .                           | num. 62      |                               |             |
| Chiefe distrutte                  | num- 3       |                               | num. 12     |
| Altra Chiefa di S. Appollin       |              | ABBETE quafi cadu             |             |
| cadente .                         |              | Fa anime                      | num. 240    |
| LE GOGNE in part                  | a dienea :   | Morri                         | num- 36     |
| Anime                             | num- 147     | Parrocchiale distrutta        |             |
| Morti                             |              | ARGENTILLI dian               | 1170-       |
| Chiefa Patrocchiale in par        |              | Franime                       | num- 51     |
| battuta, e altra di S. 1          | Maria        | Morti                         | num. I      |
| demolita                          | TIALIA       | Chiefa Parrocchiale cadente   |             |
| SERAVAI                           | 1 .          | AGRIANO refo inabit           |             |
| Anime                             |              |                               | num÷        |
|                                   | num. 253     | Morti niffuno                 | 25 04 14 14 |
| Morti<br>Parrocchiale cadence     | num. 3.      | La Parrocchiale non ha patiro |             |
| Altra di S. Pietro intatta        |              | VILLA ALIENA QUASI D          | ISEATTA.    |
| Cafe cadute                       |              | Anime                         | num. 100    |
|                                   | num 20       | Morti                         | num. 3      |
| Il resto inabitabile<br>IMONTE BU | EO           | LaParrocchiale danneggiata,   |             |
|                                   |              | AVENTITA caduta               | G           |
| Anime                             | num. 13F     | Anime                         | num 177     |
| Morti<br>Chiefe affatto cadure    |              | Morti                         | num- 32     |
| Il Venerabile scavato dalle       | num 3        | La Chiefa distructa           | muin. 3.    |
| Le reliquie fono ritrovate        | rume         | VILLA DEL COL                 | F           |
| L'Abitazioni in buona part        | - 45         | ha folo due case in pi        |             |
|                                   | C Q1-        | Anime                         | num. 60     |
| POGGIO DE CE                      | CE           | Morti                         | num.        |
| Ha alcune cafe ca                 |              | Chiefa cadente-               | ALL ILLI    |
|                                   |              | BELVEDERE .                   |             |
| Anime                             | num. 163     | Disfatto fenza Chiefa, non    |             |
| Morti                             |              | alcuno ad abitare             |             |
| La Parrocchiale poco offes        |              | Morti                         | num- 9      |
| COLLAZZONI alqu                   |              | OCHRICCHIO diva               |             |
| Anima:                            | num- 200     | Anime OCHRICCHIO diva         | num. 75     |
| Morti                             | num.         |                               | num. 17     |
| La parrocchiale in parte ha       | batito       | Morti<br>Chiefa cadente -     | mum. 1/     |
| Ma anime                          | num- 47      | PIEDIRIPA,                    |             |
| Morti                             | num. IF      | quali tutto caduto:           |             |
| La Parrocchiale în parre c        |              | Anime                         | num- 40     |
| parte e                           |              | Merti                         | num. 1      |
|                                   |              |                               | TTTT T A    |

| Anime                            | num.      | 49   |                                   |            |
|----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|------------|
| Morti                            | num.      |      | Anime ,n                          | .un. Ioo.  |
| Parrochiale caduta .             |           |      | Morti                             |            |
| CASTEL S. MARIA di               | ftrutto : |      | S. PELLEGRINO                     |            |
| Anime                            | num.      | 75   |                                   | •          |
| Morti                            | num-      | 25   | 'subcriterine 's                  | num. 350   |
| Chiese cadute                    | num.      | 2    |                                   |            |
| Altra riattabile .               |           |      |                                   |            |
| Cafa detta della Madonna inta    | . 231     |      | La Chiefa Parrocchiale caduta l   |            |
| VILLA DI S. ANDR                 | EA.       |      |                                   | a mera-    |
| quafi in tutto disfatta          | fa        |      | ROCCHETTE,                        |            |
| Anime                            | num       | Too. | Giurisdizione di Spoleti, in pest |            |
| Morti                            | num.      | 2    |                                   | num. 350   |
| La Chiefa ha patito.             | or festi. | -    |                                   | num. 15    |
| Il Campanile è caduto •          |           |      |                                   | num. 3     |
| CASTEL DI S. MAR                 | co.       |      | Palazzo Priorale caduto.          |            |
| affatto distrutto, fa            |           |      | LA VILLA DI ORTOS                 | CE         |
| Anime                            | num.      | 770  | fotto la Giurisdizione delle Roci | chette pa- |
| Morti                            | num.      | 53   | rimente mezza caduta, la Chie     | la però    |
| Il fuoco fece l'ultimo estermini |           | 73   | rifarcibile -                     | -          |
|                                  |           |      | IL CASTELLUCCI                    | ο.         |
| VILLA SAVELI                     | وال       |      | Contado di Nercia, fcosso non     |            |
| affatto demolita,                |           |      | neffuno -                         | er c morte |
| Anime                            | num.      |      |                                   |            |
| Morti                            | num.      | 33   | ARQUATA,                          |            |
| Gli altri feriti in buona parte- |           |      | Prefettura di Norcia, con tutte   |            |
| Chiefe cadute                    | num.      | 2    |                                   | num-1800   |
| VILLA REGANEI                    | ولملاء    |      | Morti , compresi quei delle Vill  | e, n. 15   |
| rimasta senza abitazion          | i,        |      | Le Chiese indebolite, Palazzi del |            |
| Anime                            | num.      | 37   | Giudice, e de' Priori , Campani-  |            |
| Morti                            | num.      | 27   | le pubblico , Quartiere de'Soly   | ŀ          |
| Chiesa caduta, il Curato è fug   | gito -    |      | dati, e Rocca rifarcibile.        |            |
| VILLA VALCARD                    | ARA       | ,    |                                   | num. 40    |
| diftructa ,                      |           |      | le rimanenti inabitabili .        |            |
| Anime                            | num.      | 70   | Il Borgo riattabile.              | c          |
| Morti                            | num.      | 30   | Nella Villa di Pescara cadute ca  | le n. 50   |
| La Chiefa è caduta •             |           |      | L'altre Ville in numero di fei ha | anno In    |
| VILLA DI FRASCA                  | ARO.      |      | qualche parte le case patite .    |            |
|                                  |           | •    | FAMIGLIE                          |            |
| quafi caduta,                    | num.      | ***  |                                   | num- 50    |
| Anime                            |           | 17   |                                   | um . 4.    |
| Morti                            | num.      | -/   |                                   | num. 5     |
| La Chiefa cadente                |           |      |                                   | num. 5     |
|                                  |           |      | Preti semplici                    | num. 2     |
|                                  |           |      | Fran                              | num. 6     |
|                                  |           | 37   | A.A.                              | iona-      |
|                                  |           | Y    | 2                                 |            |

VILLA DI POPOLI in pessimo stato.

Monache Il Cancelliere della Curia Laicale con tutta la Famiglia Il Sostiruto Criminale Il Caporale de' Corsi con 4. Soldari n. 5 Il Bargello colla Moglie, e có gli sbirri RISTRETTO

di tutte l' Anime del Contado, e Prefet- . Si che tutti i Morti fotto le ruine tura di Norcia, compresivi le Rocchette, Ponce , e loro Ville della Giurisdizione di Spoleti sono in tutto num-10767

Morti fotto le ruine in detti Luoghi sono in tutto num. 587 In Norcia viventi fono num 2800 Morti fotto le ruine , in circa pum. Soo. IN CASCIA, E SUO CONTADO. Anime Bum-5032 Morti num 680

in tutti li suddetti Luoghi della Montagna fono in circa num. 2067 I Viventi rimasti sono in circa n. 15799

Questa è la deplorabile istoria, che con un generale, ma poco ben regolato racconto posso in adempimento dell'obbligo, che me ne correva, con ogni som missione riserire di quanto è accaduto in questo parti, e da me si è debolmente operato, benchè con tutto lo spirito, e fervore abbia procurato d'incontrare il genio di Sua Beatitudine, e eseguire i pregiatissimi cenni di V. E. non mancando di proseguire con l'istesso calore la mia Commissione, per avere occasione di sempre più meritare il benigno patrocinio di V. E. alla quale in tanto faccio profo ndiffimo inchino .

D. V.E.

Norcia 25. Febraro 1703.

Umilifs, devotifs, & Obligatifs, Serv. Pietro de Carolis.

E quafi nell' isteffo iftante giunse un' altra Lettera di detto Monsign. de Carolis , del seguente tenore

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore, e Padrone Colendissimo.

O ro una lunga tregua di più giorni, in cui non si erano fatte sentire qui le folite, e trequenri scosse del Terremoto, se non qualche picciol tocco di notte, pareami con buona speranza potermi ripromettere, o che fossero totalmente cessate, o che stessero nel loro decrescimento maggiore, e però m' andava lusingando poterlo per cosa certa partecipare all' E. V, a cui ora sono sforzato con mio sommo dispiacere rappresentare tutto l'opposto. Ieri prima Domenica di Quaresima 25 del cadente mefe, dopo tramessa a V. E., la Relazione generale, fossio in queste parti un vento assai impetuoso, accompagnato con pioggia, che continuò fino a fera. Ceffaro l'uno, e l'altra verso la mezzora di notte, s'intese una breve, e leggiera scossa di Terremoto, indizio d'altra, che scoppiò alle tre, di durata d'una buona Ave Maria con violenza quasi

non inferiore alle precedenti, e in specie a quella delli 2 del cademte, con aver atterrate molte muraglie, che mezze cadute eranorimastein aria; vicino alle quattro poi replicò lo scuotimento, e prima delle cinque un'altro breve, ma gagliardo, il quale rinforzò alle si, che replicatamente un dopo l'altro di il a poco si rinnovò. Due consimili scosse strepiarono alle nove ore, e nel restante della notte la Terra si è intesa con una continua trepidazione. Qiesta mittina, satta far diligenza, s sento, che per grazia di Sua Divina Maestà ciascuno è stato esente da ogni pericolo, e specia limente i soldati, che in quel tempo andavano in ronda.

In ordine alle robe del Monte della Pietà, delle quali a tenore della licenza avuta dalla Sac. Consulta, credeva fare il trasporto in altra Città convicina, e sicura, stimata da metale quella di Terni, per effere di passo, e il Monte non aver parito, e dove potea riufcirmi affai più facile avervi io medefimo l'occhio, che in altri luoghi fuori della mia Giurifdizione, giungendomi ora i fentimenti della medefima Sac. Confulta, e fcorgendo, che questi Cittadini le bramano qui non essendovi in tutta la Prefetrura luogo ficuro, vado procurando d'afficurarle al meglio che potrò, acciò reftino confolati. Siccome per confolare il Popolo di Monte Leone, che desidera la mia andata colà, benchè già preventivamente sia stato anch'esso sovvenuto colle grazie di Nostro Signore, in questo punto mi pongo in viaggio a quella volta, per trantenermi anche col mio Luogotenete; e le cole tutte per grazia del Cielo hanno presa con tal' occasione qualch'altro giorno in Cafcia, mentre qui relta il tutto con buona piega,e con facilità fi vanno affestando. Che è quanto posso per ora significare a V. E. a cui faccio profondiffimo inchino.

Di V. E.

Norcia 26 Febbrajo 1703.

Umilis. devotis. e obbligatis. Serv. PIETRO DE CAROLIS.

Ma ritornando a favellare delle facre funzioni, che tuttavia continuavansi a fare in Roma, e qual lingua sarà mai bafrante a ridire l'universale consentimento di tutti gli Ordini dellaCittà con cui ciascuno unicamete riconoscedo dall'amorofa, e potente protezione di Maria sempre Vergine le misericordie ottenute da Dio, con umili tributi di divoti ringraziamenti sforzavasi di mostrarne a sì benigna Madre quel maggiore offequio, che le sue forze li permettevano. E tralasciate le private divozioni, che a tal'effetto si fecero in quasi tutte le case, e similmente delle pubbliche annoverando quelle, che furono più fingolari, il primo luogo 2 ragione fra tutte richiede il magnifico rendimento di grazie, che il primo sabato di Marzo, terzo giorno di quel mese, si fece nella Chiefa della Madonna del Piato, ove fi cantò una Melsa solenne, e l'Inno Te Deum laudamus con squisitissima Mufica, e s'espose l'Augustissimo Sacramento dell'Altare, avendo in tal congiuntura N.S. arricchita questa Chiesa del tetoro spirituale di sette anni, e di altrettante quarantene d'Indulgenza per questo giorno, e per l'ottava ancora, in cui ogni giorno a 22 ore esponevasi il Pane degli Angeli, cantandovisi da celebri Musici Inni di laude, e di ringraziamenti a Dio, e alla di lui gran Madre, e recitandovisi altre fante orazioni, e dandosi in fine la benedizione col Santissimo.

E nell'istesso giorno con ugual pietà su fatto il medesimo nella Chiesa di S. Maria in Monticelli , vagamente adornata con ricchisimi damaschi rossi , adornati di trine d'oro , e in essa parimente continuossi per tutta l'ottava il medesimo tributo di ringraziamento, che più efficace rendevasi da sacridicossi, che ogni giorno vi fecero i Padri Missionari, avendo altresì a questa Chiesa concesso N.S. un somigliante tesodo altresì a questa Chiesa concesso N.S. un somigliante teso

to delle fante Indulgenze.

In si fatti rendimenti di grazie particolarmente fi fegnalò la pietà di alcune Dame, le quali furono la Sig. Ottavia Gabbrielli, come Camarlinga, la Sig. Principeffa di Forano, la Sig. Marchefa Strozzi, Sig. Marchefa Riccardi, Sig. Marchefa Chefa

chefa Raggi, D. Antonia Colonna Branciforte, Sig. Marchefa Malvezzi, e Sig. Marchefa Bottini; queste con grangenerosità secero per otto continovi giorni esporre a loro spese con gran numero di candele il Venerabile nella Chiesa di S. Maria di Loreto in S. Salvatore in Lauro, e ogni sera vi semoneggiarono eloquenti, e pij dicitori, tra'quali furono con grand'applauso ascoltati i sopraaltre volte nominati P. Filamondo Domenicano, P. Tommassini Gesuita, Padre Giovannini Cappuccino, e il Padre Ranieri dell'Ordine de' Servi dimaria, quali surpono Monsignor Nicolai, Monsignor Cafali, e Monsignor Corsini.

I Padri Carmelitani Scalzi della Madonna della Vittoria anch'essi cantarono una solenne messa per rendere grazie a

Dio della Misericordia utataci.

E nella Chiefa del Gesti una solennissimamente ne su cantata a onore di S. Francesco Borgia, particolare Protettorodel Fedeli ne pericoli de' terrenoti, da Musici della Cappella Pontificia, dalla soro pietà indotti a mostrare questa devota

gratitudine a sì gran Santo.

Nella Madonia del Popolo, e in quella de'Monti da aleune pie persone su con magnisso apparato, e con squissta mune pie persone su con magnisso apparato, e con squissta mune su cantare una Messa solene in rendimento di grazie, alla gran Madre di Dio, che da tutti riconoscevasi per misericordiosa nostra Protettrice, le quali sacre funzioni terminavansi tutte coll'Inno Te Deum laudamus parimente sempre cantato da più rari Mussici della Città. E simiglianti rendimeti di grazie surono satti in moleissime altre Chiese con straordinario concorso del Popolo, il quale non si saziava di sempre tributare Inni di Laude, e Cantici di ringraziamenti a. S. D. Maessa, ca Maria.

Merita però particolare menzione la magnifica pompacon cui nella Bafilica di S. Lorenzo in Damafo il di 17 del mentovato mese di Marzo si solennizò dall' Eminentis. Sig. Cardinale Ottoboni un si fatto readimento di grazie. Dalle icoffe dei Terremoto era reftata in qualche parte offesa, come altrove si è detto, quella Chiesa, perlochè non s'era potuto secodo ilconsueto far in essa nel Giovedì grasso, l'usata magnifica esposizione del Venerabile, la quale fu perciò fatta nella Chiefa Nuova, nella quale fuccesse in detto giorno un caso, che a principio turbò il popolo, ma infine poi diede materia di rifo . Il caso su , che verso le ventun' ora incirca, entrò in Chiefa un giovane di anni quattordici e portando una pietra in mano, si batteva fortemente conquella il petto; postosi a fare Orazione avanti il Santissimo, poco dopo cominciò a gridare, e a dire, facciamo penitenza de nostri percati, perchè deve venire il Terremoto, e replicandolo due volte, queste voci misero in costernazione tutto il popolo, che ivi era in gran moltitudine concorso ad orare.Si sparse in un tratto questa nuova per tutta la Città,ed essendo arrestato in tanto il giovane, e posto nell'Oratorio de' Padri vicinó alla Chiefa ed esaminato da Monsignor PallaviciniGovernatore, e da altrisfù riconosciuto per sanatico, salso, e finto profeta. Fu perciò mandato al S. Ufizio, dal quale poco tempo dopo fu condannato alla berlina, e all'esilio di Roma. Tutta quella notte stette sossopra la Città: ed i Monasteri di Monache, gli Ambasciatori, i Principi, e altri Signori di riguardo spedirono a Padri diversi messi, per saper questo fatto, poichè, la fama aumétando sempre le cose, aveva divolgato per Roma, che aveva parlato un figliuolo di pochi mesi; ma ragguagliati da quei religiosissimi Padri tanto dell' età del giovane, quanto della vita da esso menata, si acquietarono in parte, contuttochè non mancassero alcuni sorpresi da foverchia paura di andare in campagna a dormire.

Frattanto d'ordine di detto Sig. Cardinale non folo su prestamente riparata la Bassilica predetta, ma anco perla mattinadel sopraddetto giorno de' 17 era nobilissimamente adornata per farvi l'esposizione dell'Augustissimo Sacramento, alzataa tal estetto una superbissima macchina, che nella parte inferiore rappresentava il prodigioso miracolo di S. Clementa-

£77

Papa, e Martire, che nell'Ifola di Chersona, eve dall'Imperatore Trajano era stato relegato, compassionando il tormento d'un'insopportabile sere, che per totale mancanza di acqua pativano da due mila Cristiani in circa in quel medesimo luogo efiliati, colle sue fervorose orazioni impetrò da Dio il fospirato refrigerio a que'poveri fedeli, facendo sulla cima d' un Monte vove miracolofamente erali apparfo un'Agnello, qual nuovo Mosè colla percossa d'un bastone scaturire abbondante copia d'acqua, con cui quella miferabile turba di Cristiani potè disfetarsi, e in un prodigio così maraviglioso di questo S. Pontefice ammirare l'onnipotenza di quel Dio, di cui era egli il Vicario. Nella parte superiore poi di questa ben'intesa macchina rappresentante la gloria del Paradisc, fava esposto alla pubblica adorazione il Santissimo Sacramento, e nell' architrave leggevansi le parole del Salmo 27. Domine fal vum fac populum tuum. E tanto magnifica, e nobile rappresentazione, allusiva eziandio al Regnante Sommo Pontefice, sì perchè tutto amore per la falute del suo Popolo coll'acqua delle lagrime copiosamente sparse a prò del medesimo lo aveva salvato dagl'imminenti pericoli, ed insieme da cuori anco più duri aveva cavata con tanti mezzi l'acqua salutare d'una vera penitenza, come anco perchè con Reale magnificenza aveva arricchito il Porto di Civitavecchia di abbondantissima copia d'acqua, su pensiero del mentovato Sig. Cardinale Ottoboni, che adornando tutti i suoi gloriosi fatti d'un'impareggiabile generosità ha ormai levato a medesimi il pregio dello stupore: Con tal'occasione celebrossi coll'intervento di tutto il Sacro Collegio da Monfignore Zauli, Vescovo di Veruli Nobile Faentino, e Vicegerente una folennissimaMessa có musica eccellentese dal medesimosu esposto il SS. Sacramento, e intonato l'InnoTe Deum laudamus, dopo di che il foprannominato P. Giovannini Cappuccino, che in quella Basilica nella corrente Quaresima con gran concorfo predicava, fece un facro eloquentissimo ragionamento. E il medefimo Sig. Cardinale per lasciare a posteri una me-

moria più stabile della benefica protezione della Madre di Dio sece incidere in marmo sopra la porta, per cui dal palazzo della Cancelleria si entra in Chiesa la seguente iscrizione.

Deipara Virgini MARIÆ

Matri Pientissima Malorum Propulsatrici
Post Vaticana Vota rite Joluta
Actis etiam publice gratis ad S. Laur. in Damaso
Quod sinitimis Provincije validė concussis
Montanissus Civitatibus Terrymotu dirutis
Vrbis Fundamenta nutantid
Prastici suraveris suo

Annuente CLEM ENT E XI. Pontifice Maximo
PET RVS Diac. Card. OIT HOBONVS S. R. E. Vieccamel.
Bafilica atrium tantic aufpicijs reparatum
Einfalm Canonicis Patronam una invocantibus
Prafentis tutela testimonium
Este-Posteris iustit
XVI.KAI. Aprilis M.DCCIII.

In questo istesso di cominciaronsi due Novene in onore della Beatiss. Vergine, una nella Chicía di S. Maria sopra Minerva, in cui dopo un servoroso discorso fatto dal Padre Corrado Corrado, si recitava il Rosario, e canavansi le Litanie della Madonna in musica: L'altra nella Chicía di S. Maria, in Campitelli con-celebre Musica, in cui ciponevasi il Venerabile, e da diversi Padri di quella Casa si ferunoneggiava, e parimente recitavasi il Rosario, e le litanie, e nell' ultimo giorno della Novena, in cui si celebrava la Festività della S.S. Anunuziata, N. S. concesse indugenza plenaria alla Chicía, nella quale sera si cantò da più rinomati musici l'Inno Te Deum Landomus.

Il giorno di S. Giufeppe dall' Archiconfraterinità del S.S. Nome di Maria fi celebrò nella fua Chiefa alla Colonna Trajana jana la Festa di detto Santo con superbissimo apparato, es con musica sceltissima a tre cori, e con panegirico in lode di quel Santo Patriarea, fatto con grand'eloquenza dal Sig. Don Roberto Valia Arcidiacono di Nazaret, e con tal'occasson fu cantato l'Inno Te Deum laudamus, sacendosi di tutta quessa gran sesta la spesa dal Sig. Ginseppe Fornati, statello di d.

Compagnia, sopra già nominate.

La Congregazione del Divino Amore, e dell'Immaculata Concezione, che ha il suo Oratorio sotto la Chiesa di S. Maria in via lata, volle anch'essa far comparire la sua pietà in redere umile tributo di grazie alla gran benefattrice, Maria Vergine, e però nel Sabato dì 34 di Marzo, vigilia della folennità della Santissima Annunziata nella Chiesa predetta di S. Maria, vagamente adornata, e in cui rifplendeva sì gran numero di lumi, che rendeva stupore, fece esporre il Santissimo Sacramento, e la fera da più eccellenti Musici fece cantare il Te Deum laudamus, terminandofi quella facra funzione colla benedizione del Venerabile coll'affiftenza di Monfign. Bartolomeo Maffei Priore, e di quei Sig. Canonici, che furono, Fabio Gambirasio, Francesco Antonio Cavedoni, Pietro Antonio Venturi, Giacomo Antonio de Pretis, Giacinto Francesco Paolini, Gio. Francesco Eustachio, Angelo Incoronati, Raîmondo Ghislieri, Carlo Mongalli, Oddo Antonio Palombara, Cosimo Masso, e Zongo Ondedeia

Nel giorno poi medefimo dell'Annunziata la Confraternità della SS. Trinità de Pellegrini fece cantare nella fua Chiefa il predettolnno di ringraziameto, e dopo fi portò alla Chiefa di S. Maria in Vallicella, detta la Chiefa nuova, per render grazie al gloriofo S. Filippo Neri, di aver prefervati que' fratelli dal Terremoto. Avevano quegli negli accidenti dello fuotimento si terribile della terra fatto voto di andatetutti proceffionalmente al Santo, se gli avesse liberati da untanto pericolo, e di presentagli due Ceri, acciocchè ardessero avanti il suo glorioso sepostro. E per tanto ricevuta lagrazia, avenaero quasi tutti processionalmente a sue a due, s cantando con divozione le Litanie maggiori a visitare il Santo, e a sciogliere il loro voto. In fine di detta processione veniva a piedi l'Eminentifs. Sig. Card. Colloredo, Protettora di quel luogo, di pietà, vestito del sacco solito portarsi da' Fratelli, e furono tutti ricevuti da PP. alla porta maggiore della Chiesa, sonando intanto le campane, e gli organi, e cantandofi alcuni versi della facra Scrittura da Musici. Entrati che furono, stette il Sig. Card. con tutta la Compagnia în ginocchioni un buon tratto di tempo avanti il Santissimo, e poi tutti insieme andarono avanti il Corpo di S. Filippo, e quivi fatta con filenzio una lunga Orazione, alzò poi il pifsimo Cardinale la voce, e disse Agimus tibi gratias Omnipotens Deus pro universis beneficijs tuis , qui vivis , & regnas infacula faculorum . Amen. E fatta di nuovo altra paula , di lì ad un poco tornò ad alzar la voce, e disse Agimus tibi gratias Sancte Pater Philippe, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper San-He Pater gloriose, ac benedicte, Ora pro nobis Sante Pater Philippe, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Fu fatta di nuovo pausa, ed esso tornò a alzare poco dopo la voce, e disse Vifita Sancte Pater Philippe vineam iftam , quam plantavit dextera tua, & cam custodi, fove, protege atque guberna . E fatta altra paula recitò fusseguentemente il Versetto, Eugo ferve bone, & fidelis, qui super pauca fuisti fidelis, super multa te confituam,intra in gaudium Domini tui; amavit eum Dominus, & ornavit eum, folam glorie induit eum, e foggiunfe l'Orazioni del Santo,cioè Deus, qui B. Philippum Confesorem tuum San-Etorum tuorum gloria sublimasti: convede propitius, ut euius commemoratione latamur, eius virtutum proficiamur exempla, per Dominum nostrum . Amen . E poi intono il Te Deum. landamus, e poscia tornarono tutti alla loro Chiefi. Ardevano in detro giorno avanti il Corpo di quello grano Santo diciotto groffe torce di cera; delle quali sempre per tutti quei mest dello spavento arfe un quasi somigliante numero, essendo portate al Santo dalla gente divora, che il suo focfoccosso, e ajuto con gran servore invocava in sì gran cal admita: Ed invero non si può se non a gran ragione credere, che questo glorioso Santo accalorasse colla sua intercesso ne la gran Madre diDio, di cui in vita era stato sì divoto, a ottenere dal suo Figliuolo misericordia alla Città di Roma, mente se ne si tanto amante, quando era vivo, onde si chiamava l'Apostolo di Roma, quanto più dobbiamo credere, che sia dopo morte, trovandossi in Paradiso a godere Iddio, e la Beatissima Vergine.

Nell'istessa mattina 'della SS. Annunziata N. S. si portò colla folita cavalcata folenne alla Chiesa della Minerva, ove si teneva Cappella Papale, per sire la distribuzione de suffissi dotali, che si distribusione della non mai bastantemète commendata Archic onfraternita dell'Annunziata. Per tanto N. S. a ore 13. v e sitto con la Falda, e colla sfola ricamata di gioje sopra la Mo zzetta di velluto 10 so, col Cappello Pontificale in testa sopra il Camauro, montato nella lettiga aperta da tutti i lati, coll'ordine infrascritto si portò alla predetta da tutti i lati, coll'ordine infrascritto si portò alla predetta

Chiefa di S. Maria sopra Minerva,

Precedevano due Cavalleggieri coll'armature, e colle lance, i Valigieri de'Sig. Cardinali, avendo avanti la fella le valige rosse ricamate d'oro, poi feguivano i mazzieri de Sig. Cardinali, portando le mazze distese sopra il pomo della fella, poi i gentiluomini de'Sig. Cardinali, seguivano i Valigieri di Sua Santità vestiti co'Rubboni, portando le valige rosse, indi venivano gli Scudieri con le vesti rosse, dopo i Cavalli di Sua Santità riccamente bardati , guidati au mano, la lettiga di Sua Santità, il Maest ro di stalla, i Camerieri extramuros colle vesti rosse, i Nobi li, Cavalieri, e Baroni , il Fiscale , e il Commissario della Reverenda Camera , gliAvvocati Concistoriali colle loro vesti pavonazze,e Cap-1 pucci colle pelle d'armellino, i Cubiculari della Cancelleria; i Cappellani comuni, e segreti, i Camerieri d'onore, e segreti colle loro vesti rosse, e co'cappucci, quattro Gamerieri segreti de'più antichi portavano i quattro Cappelli rossi di velluto

131 .

luro Pontificali sopra bastoni coperti parimente di velluto: Il Capitano della Guardia Svizzera con quattro de' suoi foldati,gli Abbreviatori,e i Votanti di Segnatura, vestiti di Rocchetto, e Mantelletta, e co'Cappucci sopra le spalle co'Cappelli semipontificali colli fiocchi neri , cavalcando le mule ornate di finimenti neri semipontificali, i Chierici di Camera vestiri diRocchetto, di Mantellette, eCappucci di color pavonazzo, avendo in telta i Cappelli Pontificali co fiocchi pavonazzi a cavallo alle mule ornate con finimenti Pontificali, di color pavonazzo, il Maestro del Sacro Palazzo nell'abito della sua Religione Domenicana col Cappello semipontificale, cavalcando alla finistra del penultimo Auditore di Rota la mula con finimenti nerisgli Auditori di Rota co'Mantelloni, e Cappucci pavonazzi, e co'Cappelli Pontificali in testa cofiocchi pavonazzi a cavallo alle mule pure colli finimenti Pontificali pavonazzi, il Signor Conte Filippo Aldovrandi Ambasciatore di Bologna alla sinistra del Priore de'Caporioni, i Signori Conservatori vestiti colli loro Rubboni di velluto nero, portando folamente quelli di tela d'oro, quando Sua Santità cavalca, mentre servono la Santità Sua a piedi, tenendo il freno del Cavallo. Il Sig. Contestabile D. Filippo Colonna Principe del Soglio alla finistra di Monfig. Ranuccio Pallavicini Governatore di Roma, il quale vestito di Rocchetto, e Mantelletto cavalcò un Cavallo bianco colli finimenti pavonazzi, i Mazzieri di N. S. colli loro abiti, e coll'armature, portado le mazze alzate: due Maestri delle Cirimonie Sig. Abati Pietro Orlandi, e Leone Battelli vestiti colle forrane rosse, co'Mantelloni, e Cappucci pavonazzi, e Cappelli Semipontificali în testa, cavalcando i Cavalli co'finimenti neri, l'ultimo Auditore di Rota, che era Monfig. Caunitz, vestito come gli altri suoi Colleghi, portando la Croce, dopo S. Santità nella lettiga di fopra descritta, due Camerieri affiftenti che furono i Monfig. Maffei e Rafponi, e appreffo i Monfignori Lanciff Medico fecreto, Gio: Paolo de Sandis Caudatario, e dopo essi il Signor Giuseppe Maganzafot-

fortoguardaroba, tutti vestiti di vesti rosse, e cappucci, poi leguivano i Signori Cardinali, che furono Spada, Colloredo, Tanara, Cenei, Sacripante, Paolucci, Gabbrielli , Panfilj , Omodei , Francesco Barberini , e Astieri vestiti colle Cappe roffe, e co'Cappucci, e Cappelli Pontificali intesta a Cavallo alle Mule guarnite colli finimenti Pontificali rossi, andando avanti a ciascheduno due de'loro Palafrenieri colli bastoni indorati coll'armi: gli altri Sig. Cardinali, che non poterono cavalcare, andarono a dirittura alla Chiesa della Minerva: dopo venivano i Vescovi Assistenti, e i Protonotari co'Mătelloni, e Cappucci pavonazzi, e Cappelli Pontificali, cavalcando le mule co'finimenti pavonazzi pure Pontificali, poi Monlig. Marini Auditore della Camera, Monlig. Corfini Tesoriere Generale, i Vescovi non assistenti vestiti di Rocchetto,e mantelletto,e co'Cappelli femipontificali fopra le mule co'finimenti neri, dopo i Referendari nel loro solito abito,la Carozza di N. S.poi i Capitani de'Cavalleggieri nobilmente vestiti co'loro paggi di valigia e di lancia avati, dietro a essi venendo amendue le Compagnie colle loro Corneree,e dopo le Corazze. Scese Sua Santità avanti la Chiesa, ed entrato nella medefima deposto il Cappello, e il Camauro, genufiesso sopra lo strato, e cuscino bació la Croce presentatali dal Sig. Cardinale Francesco Nerli più antico Prete in Inogo del Sig. Cardinal Titolare affente, poi alzatofi, e riprefo il Camauto mise l'incenso nel turibile, e deposto di nuovo il Camauro, prese l'aspersorio, si segnò la fronte, e poi asperfe il detto Sig. Cardinale, e gli altri Sig. Cardinali, e tutti gli affanti, e riprefo il Camauro fu dal medefimo Sig. Cardinal Nerli incensato, dopo fatta orazione all'Altare del Sătissimo, andò alla sagressia, dove su parato degli abiti sacri, e preso il Triregno, ricernò in Chiesa, e fatta nuovamente orazione avanti il SS, che allora fu esposto sopra l'Altare, sedendo nella Sedia gestaroria, avendo da lati i ventagli, su portato all'Altar maggiore, ove affifte alla Messa cantata dalSig. Cardinale di S. Clemente, servendo la S. Sua nell'affistenza

i Sig. Cardinali Nerli Prete, 'Panfilj, ed Ottoboni Diaconi; Dopo la Messa su fatta la solita distribuzione ben numerosa delle dotissedendo nel soglio il Sig. Cardin. Colloredo Protettore dell' Archiconfraternità della SS. Annunziata, o nel sine surono cantate le solite litanie della B.V. le quali sinite Nostro Signore tornò nel medessimo modo nella Sagresita, ove deposti gli abiri Sacri andò a desinare nel Palazzo del Quirinale.

Alle 21. ora poi del medesimo giorno si portò N. S. alla Chiefa dell'Incarnazione detta delle Barberine, dove con non più udito esempio fece la funzione di dare l'abito di Religiofa alla Sig. D.Olimpia Albani fua unica Nipote, la quale con fomma costanza rinunciato il Mondo volle essere Sposa di Gesù Cristo; Avanti la funzione il soprammentovato P. Giovannini Predicatore Cappuccino fece un facro discorfo conveniente alla medefima, dopo N. S. fece la benedizione degli abiti,e si osservò il tutto, come si prescrive nel Rituale di quel Monastero, essendosi ella preso il nome di Suor Grazia Maria di S. Clemente. Terminata la funzione, Sua Santità con un breve, ma pefantissimo discorso commendò alla novella. sposa di Cristo il di lei Santissimo proposito, con cui aveva avuto tanto spirito di trovare il modo di diventare grande a dispetto di quella moderazione, che si era proposto di praticare con lei, e con gli altri fuoi congiunti, e di aver saputo fantaméte deludere i suoi solenni giuramenti con far uno spofalizio il più grande, il più nobile, e il più fublime, che potefse mai farsi e in Terra, e in Cielo, ed esortolla a corrispondere a sì fegnalata grazia, che Iddio Benedetto le aveva fatta, co chiamarla allo statoReligioso, terminando con altre gravi parole, che da niuno di quanti vi si trovarono poteronsi udire co occhi asciutti. Furono presenti a questa sacra funzione i Sig. Card. Carlo Barberini Protettore del Monasterio, Nerli, Sacripante,e Paolucci. Vi farebbe stato tutto il facro Collegio, ma inteso il gusto di N.S.di non intervenirvi, sen'astenne. Dopo entrò nel Monastero co' detti Signori Cardinali solamente, e riceve al bacio del piede tutte le Monache, e poi colli

Sig. Cardinal i di Palazzo tornò al Vaticano.

L'impareggiabile providenza della S. Sua per sempre più additare col suo grand'esempio a'fedeli, con quanta sollecitudine si dovesse da ognuno procurare l'avanzamento nella perfezione Cristiana, la mattina del dì 12. di Marzo, festività di S. Gregorio Magno era calato in S. Pietro, ove detta la Messa piana all'altare di questo suo gloriosoPredecessore fi portò in un Coretto corrispondente nella Cappella della Pietà, in cui celebransi i divini Usfici, ch'era chiuso d'avanti con bandinelle di taffettà, ad ascoltare la predica del P. M. Luigi Virali, Cafalino dell'Ordine Domenicano, che inquella Quaresima con grande applauso predicava la divina. parola. E parimente vedendo in questi tempi tanto frutto spirituale, che mercè la sua amorosa cura erasi fatto in Roma, volle levare l'occasioni anco più picciole, e più leggieri, dalle quali potessero divertirsi i fedeli dalle loro devozioni. E però, acciocchè niuna cosa vi fosse, per cui la santificazione delle Feste al culto di Dio dedicate anco in minima parte mancasse, aveva fino fotto il dì 3 dell'isteffo mele fatto mettere fuori un'editto, con cui notificavasi, che i mercati di bestiami, che in diversi giorni della. settimana facevansi nelle piazze di Campo di fiore, e di Termini, incontrandosi in giorni festivi, si facessero nel giorno susseguente. Siccome, perchè specialmente i sacri Tempi sono destinati a pregare lontano da ogn'altra cura S.D.M. al che fare gran disturbo arrecavano i poveri, che altresì con grand'irreverenza andavano accattando per le Chiese, però avendo prima inteso il voto d'una Congregazione particolare di alcuni Sig. Cardinali, Prelati, e Religiofi, fotto il di 18 di Marzo fece dal Sig. Cardinale Vicario pubblicare un rigoroso Editto, in cui rinnovandosi,e confermandosi tutti gli antecedenti Editti, e Costituzioni, e specialmente la quinta del B. Pio V si proibiva a' poveri l'andare limosinando per le Chiese, ed insieme esortavansi tutti i Fedeli a non dar lora lc lile limofine nelle Chiese, ma solamente suori di quelle, per rimuoverne affatto l'irreverenze, e i disturbi, che quegli ca-

gionavano.

In tanto dalla paterna incessante vigilanza di N. S. su steso il tesoro del Santo Giabbileo al restante dell'Italia, e dell'Italia, localia follo adiacenti, e per renderlo più feutuo so alla salure dell'anime, per cui tanto preme l'Universale nostro Pastore, sta accompagnato con una lettera circolare, diretta a Patriarchii agli Arcivescovi, e a' Vescovi, e a tutti gli altri Ordinari dell'Italia, e dell'Isole, la quale è la seguente.

A follecitudine Pastorale di Nostro Signore intenta sempre A follecitudine Pajeorase us super o signo.

A follecitudine Pajeorase us super o signo.

A follecitudine Pajeorase us super o signo.

A follecitudine Pajeorase us super o signo. giadicata conveniente, che il Giubbileo, il quale poche settimane Jone fu pubblicate con tanto frutto in quest Alma Città di Roma,e sussegnentemente nel Regno di Napoli,e in alcune altre Città, e Diocest dello stato Eccle stastico più gravemente danneggiate da' paffati terremoti , si distenda anco a tutte l'altre Città, e Diocesi dell'Italia, e dell'Isole adiacenti, per eccitare maggiormente la pietà de' Fedeli a placare con una vera penitenza, e con altre Sante opere l'ira di Dio giustamente Sdegnato per i nostri peccati, e ad implorare dalla Divina clemenza la cessazione di tanti flagelli, che per tutte le parti o attualmente travagliano l'afflitta Cristianità, o manifestamente le sourastano, così ha pensato a tutti li mezzi più proprj, onde abbia a ri trarsi maggior frutto dal medesimo Giubbileo, con stimolare tutti a prenderlo colle downte disposizioni , e a rimuovere quegli ostacoli , che potrebbero impedire gli effetti della Divina misericordia. Che però la Santità Sua ba ordinato, che colla presente lettera, che sarà circolare a tutti li Patriarchi, Arcivefcovi, Vefcovi, e agli altri Ordinari dell'Italia, e dell'Ifole adiacenti fuddette fi raccomandi effi-Bacemente a V. S. d'infestere col suo Pastorale zelo per l'adempimento delle cose infrascritte.

Primieramente ricorda la Santità Sua a V. S. l'esatta osferwanza di quanto con altra simile lettera circolare le su già prescritferitto intorno alla venerazione, al rispetto do vuto alle Chiefe, sopra di che per molto, che già si sossilito, o si sossilidente a tenote della lettera fuddetta, non però si farà mai fatto, nedetto abbastanza, tanto più che il vedersi prefentemente porrein uso dalla Maestà Divina que' cassighi, co' quali la medessima suole specialmente punire l'irreverenza alle Chiefe, sa manifestamente
conoscere quant' oltre si sossilita avazzaso l'inconveniente predetto.

Secondo Suole, che V. S. invigili fingolarmente alla Santificazione delle Feste, con fare intendere al popolo, quanto grave, torto si faccia alla Maestà del Signor Iddio, impiegando que'giorni riservati specialmente al suo onore, in opere non solamente servili, ma, quel ch'è peggio, peccaminose. Procuri dunque di far ben riflettere al Popolo, che le dette opere servili sono vietate ne' giorni festivi , non perchè si stia in ezio , ma affinchè ci sia maggior tempo, e comedità di frequentare le Chiese, di assistere alli Offici Divini, di ascoltare la Divina parola, di ristorare le anime cull' orazioni, e co'SantiSacramenti, e coll'esercizio d'altre opere di pietà, e in somma di attendere più di proposito all'unico, e importantissimo negozio dell'eterna salute, secondo il detto dell' Apostolo: (1) Rogamus vos,ut abundetis magis,& operam detis, ut quieti fitis, & ut vestrum negotium agatis . Dal che fi vede, quanto sia disdicevole l'abuso pur troppo frequente di quelli, che non si vergognano d'impiegare i giorni consacrati a Dio in trassichi , givochi , crapule , amoreggiamenti , ed altre vanità mondane . Onde pare, che le Feste ormai siano rese oggetto d'abominazione al Signor Iddio, secondo l'espressione terribile, che ne fa per il suo Profeta (2) Odi, & projeci festivitates vestras, & non capiam odorem czeuum vestrorum; Anzi si muove giustamente da simili profanazioni l'ira Divina a mandare pubblici flagelli di Guerre, Inondazioni, Terremoti, Pestilenze, e simili, dichiarandofilo steffo Dio (3) Sabbata mea violaverunt vehementer, dixi ergo ut effunderem furorem meum fuper eos, & confumerem eos.

Terzo Considerando in oltre la Santità Sua, she una gran-Aa 2 parte

<sup>(1)</sup> Thess. 4-11. (2) Amos 5-11. (3) Ezech. 20-13.

parte della depravazione de' costumi del Christianesimo procede dalla mala educazione de'figliuoli per la pechissima cura che si pigliano i Padri, e le Madri di allevargli nel fanto timor di Dio, ordina espressamente a V.S. d'invigilare, acciocche i Capi di famiglia adempiscano l'obbligo strettissimo, che banno di educareli bene con istruirgli,correggergli,e sopra tutto dar loro buon'esempio, il che se facessero, come devono, si vedrebbe grandissimo miglioramento nel Christianesimo ; estendo verissimo , che i figliuoli mantengono quei costumi, che apprendono da fanciulli (4) Adolescens juxtà viam fuam etiam cum senuerit, non recedet ab ea . Ammonisca però seriamente i medesimi Padri, e Madri del gran. conto , che renderanno a Dio , se trascureranno di tener luntani i loro figliuoli dalle cattive compagnie , e gli lascieranno assuefare ad abiti viziofi, e l'iftesso inculchi, e faccia inculcare da' Predicatori , e da' Confesori a' Padroni rispetto a' loro Servitori , facendo a'medesimi ben ponderare la gravissima sentenza dell'Apo-Rolo (5) Si quis suorum, & maxime domesticorum curam nonhabet , fidem negavit , & est infideli deterior .

Quarto Dovra V. S. specialmente invigilare, che da' Maefri di Scuola, e molto più da' Parochi s'insigni con tutta diligenza, e particolarmente le sesse la sinsigni con tutta diligenza, e particolarmente le sesse la contra chissiana, e chesse
spieghino con chiarezza i principali Misterj della santa Fede;
al che savanne di grande ajuta anco alire persone pie, che atal'
effetto portebbero deputars, come con tanto frutto prasicio nella
sua Chiessa di Milano S. Carlo, che ne prescriste regolamenti si
utili anco per l'altre Dioces. E affinche i fanciulli colla dovuta
frequenza, ed applicazione attendano a quessa intecsiariaissuzione, V. S. non lasci di avvortire seriamente i Padri, co
altri, che ne hanno cura, dell'obbligo di sar loro imparare le cose
secessarie alla falute, ordinando a' Confesori di non assolvergli,
se in ciò stroveranno notabilmente cospevoli, e contumati.

Quinto E perchè pur troppo spesso si vedono più bisognosi d' istuzzione gli adulti, che i sanciulli medesimi, dovrà V. S. ricordarsi dell'obbligo, che ha insieme con tutti i susi Parochi di pasere scere per se stessa, o in caso di legittimo impedimento per mezzo de Predicatori colla divina parola i Popoli a se commessi (6) non in persuasibilibus humanz sapientiz verbis, ma con proporre, e spiegare massime utili , e adattate alla capacità delli Uditori, affinche ognuno resti informato dell' obligazioni del proprio stato, ed escitato ad adempir'e colla dovuta efattezza. Atal'effetto non lasci d'inculcare a Parochi, che sopra ogni altro si vagliano del tanto necessario, e util libro del Catechismo Romano; invigilando specialmente, che li medesimi secondo che vien loro prescritto dal Sacro Concilio di Trento nella sels. 24. de reform. cap. 7. Inter Missarum solemnia, aut divinorum celebrationem facra eloquia, & falutis monita vernacula lingua fingulis diebus Festis, vel solemnibus explanent, eademque in omnium cordibus postpositis inutilibus questionibus inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant . Rispetto poi a' Predicatori abbia particolar cura, che esercitino il loro uffizio con quello spirito di pietà , e con quel decoro , che si deve ad un Ministero si sacrosanto, e perciò usi tutta l'attenzione tanto in eleggere, quanto in procurare, che da quelli, a' quali appartiene, siano eletti a tal carico soggetti nun meno per l'integrità della vita, che per la sodezza della dottrina in tutto degni d'amministrarlo, accadendo pur troppo spesso, massime ne' Castelli, e luoghi piccoli , che una licenza , un mal'esempio , un neo del Predicatore non solo tolga tutto quel frutto, che egli avesse potuto mai are colle sue Prediche, ma positivamente sia cagione di molti fcandali , e di molti disordini .

Sesso Gioverà anco sommamente al prositto spirituale del suo Jorego; se V.S. introdurrà non solo ne Borghi, enelle Ville della lua Liocesi, ma anco ne luoghi più nobilis, epopolati l'us delle sacre M'ssioni, si per potere con questo mezzo più liberamente, e più utilmente riprendere quegli abust, che talora nel suo popolo sustemaggiori, e in censeguenza più bissonosti i rimedio; come per supplire con ciò alla penuria, che si trova bene spesso nella Città medessima della parola di Dio, che da molti non viene predicata col-

colla dovuta semplicità, e chiarezza; Avendo mostrato l' esperienza anco ultimamente in Roma, che quando si spiegano familiarmente, e in forma adattata al frutto per l'anima le cose di Dio, il popolo le sente con gusto, concorre con frequenza, e ne riporta grande utile con emendazione de' costumi, e edificazione universale . Non potrà però essere se non ottime consiglio, che V. S. cominci presentemente a valersi di tal mezzo per meglio preparare li Fedeli di cotesta sua Diocesi all'acquisto del Santo Giubbileo, e specialmente perchè siano ben'instrutti, e pazientemente aiutati a fare una buona Confessione generale, ad effetto d applicare in tal guisa l'opportuno, e necessario rimedio al pur' troppo grave, e frequente male di quelle Confessioni, che potessero

perl'addietro aver fatte invalidamente.

Settimo E si raccomanda specialmente a V. S. la paterna cura delle Monache, che effendo illustrior portio gregis Christi, devono come Spofe care al Signore effere in maggior pregio tenute e con più sollecitudine custodite. Procuri perciè V.S. che ne' Monasterj non s'introducano rilassamenti nell'osfervanza Regolare, e sopra tutto che vi si osservi la dovuta ritiratezza, togliendo a tal'effetto alle Monache la frequenza inutile delle grate, perchè non siano divertite dal divino servigio, al quale si sono dedicate, e facendo loro esattamente offervare quanto a'colloqui con persone di fuori tanto Secolari , quanto Regolari quel , che sopra di ciò si dispone da' Sacri Canoni, dalle Constituzioni Apu-Stoliche, e da var j decretize dichiarazioni delle Sacre Congregazioni in diversi tempi emanate, e pubblicate. Procuri altresì, che hano provedute di Confessori dotti , d'età provetta, di vita irreprensibile, zelanti, e difinteressati, ed a suo tempo di Predicatori esemplari, e ferventi, che le esortino con efficacia a mantenersi fedeli à quel Signore, che fra tante altre le ha elette ad un sì grand'onore, e ad una vocazione sì sublime. Si ricordi in oltre di far puntualmente offervare quelche dalla fa. me. di Papa. Innocenzo XI fu ordinato, cioè che patte quelle, che vogliono farsi Monache in qualsivoglia Monastero anco soggetto a' Regolari , siano tenute fare gli Esercizi Spirituali per dieci giorni a-

wanti,

vanti, che ricevano l'abito, e sano ammesse al Noviziato, che li medesmi esercizisti ripetano per l'issesso pazio di dieci gioria avanti che siano ammesse alla Professore. E perchè l'istesso Pontesice ordinò parimente, che si procurasse con tutte le diligenze possibili, ma con modi savi, e discreti, che ancora tutte le. Monache Professe una volta l'anno almeno per qualche tempo, che sissimato opportuno, sacesse e li medesmi Esercizi per la rinnoviazione dello spirito tanto necessaria a persone del tutto consacrate a Diovuole perciò la Santità Sua, che s'intenda rinnovato anche tas ordine, e quando sivora non ne susse intenda rinnovato anche tas ordine, e quando sivora non ne susse intenda praticam coteste Diocessi nearica specialmente V. S. di procurarne l'introduzione in tempo, e colloccasione del presente diubileo.

Ottavo Quello poi, in che V.S. deve premere maggiormente, ste il vivere regolato degli Ecclestassici, assinchè tanto nella decenza dell'abito, e portamento esseriore (nel che da molti si manca notabilmente) quanto nella vita, ed onestà de eostumi spirino nella Chiesa di Dio quell'odore di santità, con cui possano tirar tuti soavemente, ed essicacemente all'amore della virtù, siccome richiede la loro prossessione, e l'obbigo, che gli viene imposto dal loro grado. Si ricordino di essere nella Chiesa di Dio in alto luogo, per essere consistenti da tutti, eome regola del ben vivere; Per chè come parla il Concilio di Trento (7) In cos tanquam in speculum reliqui oculos conisciunt, existque sumunt, quod imitentur; Che però è necessario, che in tutte lecose—Nil niss grave, moderatum, ac religione plenum præseserando coll'opere quello, che devomo ad altri insegnare colle parole.

Nono E perchè è certissimo, che quelle stessioni, che satte colla dovuta religiostà, ed esattezza ci rendono degni delle celessi misericordie, se si fanno con trascuraggine, e irriverenza, chiamano sopra di noi le maledizioni divine, secondo ciò che è scritto -- Maledictus homo, qui facit opus Domini negligenter; E ci servono non di merito, ma di colpa, conformo all'espressione del Prosessa.

ciò

<sup>(7)</sup> Scff. 22. cap. 1.

ciò affinche per ogni parte si telgano, quanto è pessibile, le cagioni de'pubblici castighi sopra l'afflitta Christianità, e risplenda nella Chiefa il dovuto decoro,e la maestà delle Sacre Funzioni, vuole Sua Beatitudine , che V. S. inculchi premurofamente alli Canonici , Benefiziati , Manfionarii , Cappellani , Chierici , e altri ferventi tanto della fua Cattedrale, quanto delle Collegiate della fua Diocefi l'obbligho frettissimo, che banno d'assistere in Coro con ogni riverenza, filenzio, e modestia, come conviene alla presenza della tremenda Maestà dell' Altissimo, e di salmeggiarvi con divozione di cuore, e con distinzione di voci, senza precipitazione, o troncamento di parole, in modu che una parte del Coro non cominci un versetto prima che l'altro non siafinito, che il Popolo possa intendere quel che si canta, ed essere escitato à divozione , e compunzione in udire le divine Lodi; Avvertendogli, che se in ciò notabilmente mancano, non adempiscono il debito del Ministerio loro, e però ingiustamente ne tirano gli stipendi, e sono in conseguenza tenuti à restituirgli. Sopra di che Sua Santità incarica gravemente la confcienza tanto di V.S. quanto de' Presidenti del Curo , se non faranno le debite diligenze , affinchè si osservi quanto di sopra si è detto, e quello, che di più deve osservarsi secondo la forma de Sacri Canoni, e delle particolari constituzioni di ciascheduna Chiesa; Volendo, che i trasgrossori fiano fereramente puniti con puntature , e altre pene canoniche, e i Ministri, e Serventi amovibili anco colla rimozione . Maggiore poi di qualsisa espressione dovrà esfere l'attenzione, ch'ella è tenuta ad ufare, affinche il tremendo Sacrificio dell'Altaro, di cui non vi è nel Mondo azzione più santa, ne più divina, si offerisca da' suoi Sacerdoti non solo con quella interna purità,c. be conviene a chi quotidianamente des porgere all'Eterno Padre il celeste olocausto del suo umanato Figliuolo, ma anco con que l' esterna divozione nell'esatta offervanza delle Sacre Cirimonie prescritte dalle Rubriche, che si ricerca, affinche chi è posto tra Dio, e gli Uomini per placare l'ira sua Divina non abbia con le proprie trascuratezze , e negligenze maggiormente ad irritarla .

Decimo Per ulcimo non potendos negare , che il gran numero degli Ecclesiaftici non diminuifca melto la ftima della Dignità Sacerdotale presso del Popolo, mentre non si scorge in molti di loro quella prerogativa di merito, che corrisponde al lor grado, perciò V. S. vada molto circospetta nel conferire gli ordini., ricordevole dell'ammonizione dell' Apostolo (8) Manus citò nemini impofueris, neque communicaveris peccatis alienis: quardandoff dall'ammettere nel Clero alcuno, come avverte San Leone, ante ætatem maturitatis, ante tempus examinis, ante experientiam disciplina, e rigettando affolutamente, e con petto forte coloro, che non per vero desiderio di servire al Signore Iddio, ma per umani interessi, e rispetti vogliono intrudersi nel Santuario del Signore. Ofservi perciò esattamente quel tanto, che in questa materia si dispone da' Sacri Canoni , e specialmente dal Sacro Concilio di Trento, e procuri di fare scelta di Ministri idonei . e forniti di pietà,e di dottrina; Poiche sebbene questi son pochi: melius est (come si legge ne'Sacri Canoni, e si comprova colla. esperienza)(9) Domini Sacerdotium paucos habere Ministrosqui possint digne opus Dei exercere, quam multos inutiles, qui onus grave ordinatori adducant.

Coll' osservanza delle sopraddette cose consida la Santità Sua d'aver la consolazione tanto desiderata dal suo paterno cuore, di vedere mediante l'estirpazione de principali abust, e los fabilimento di una vera pietà Cristiana resa la nostra Italia libera dalle presenti calamità, e dalle maggiori, che la Giustizia di Dio ci minaccia, e disposta suppre più a ricevere si nello Spirituale, come nel Temporale gli esteti abbondanti delle Divine misericordie & C. Roma 16. Marzo 1703.

## G. Card. di Carpegna Prefetto.

N. Grimal di Segretario.

ВЬ

Immi-

anime a siceverlo degnamente, ed abilitare gl'iftessi Chierică alle funzioni più importanti del Sacerdozio, le quali cose però noi lasceremo, notando solo, che in esta preservevasia. Par ochi di denunziarla a Redeli nella Messa dopo la lezione dell'Evangelo, uniformandosi in ciò Monsig, all'esempio di S. Burcardo Vescovo(4) che sece pubblicare in simile maniera una sura ammonizione al suo Popolo di Vuormazia: la detta. Parenetica è la seguente.

tà, del tempo, de'luoghi, e del modo, col quale fi dovevaconfeguire il Giubbileo in quella Diocefi, ed un Catalogo de Chieriti, che dovevano fermoneggiare in quelle Chiete, dove era il Giubbileo medefimo, per infiammare in tal guifa l'

GIO-

<sup>(1)</sup> Ned Cod. Vatic. feritto lib. Genfuum. (2) S. Agoft. epift. 238. (3) Card. Barren. unno 881. m. g. (4) L'ifteffe all'anna 1026 n. 5.

## GIOVAN BATTISTA BRASCHI

Per la Dio grazia, e della S. Sede Apostolica VESCOVO DI SARSINA, CONTE DI BOBIO, &c. A tutti gli Ecclefiafici, e Laici della Città, e Diocesi di Sarsina Salute, e Benedizione.

Dolorosi riscontri, che da più parti concorrono a pubbli-L care i disastri della Cristianità travagliatase spezialmen+ te le calamità della nostra povera Italia, con quant' orrore tuonano all'udito, con altrettanta pena premono il cuore di chì gli afcolta; Poichè dove la pietà de'Fedeli fi lufingava. d'avere placata l'ira di Dio colle penitenze poco fà praticate, s'avvede, che l'Altissimo esacerbato da' nostri gravi misfatti , sempre più sta proclive alle vendette . Con apparato di più fiera offilità firincrudiscono le guerre, e sembra, che s'avveri in oggi la profezia d'Ezechiele, (1) Duplicetur gladius, ac triplicetur gladius interfectorum; Hic est gladius occisionis magna, qui obstupescere faciet, & corde tahesceres & multiplicat ruinas: Ma lasciando le guerre da parte; Tutti sentiamo con orrore tremare in più Provincie incessantemente la terra, e pare, che si verifichi adesso la predizione d'Isaia,(2) Confractione confringetur terra, contritione conteretur terra, commotione commovebitur terra, agitatione agitabitur terra . A così funesti avvenimenti, se voi poteste, Dilettissimi, rimirare il Nostro Cuore, vedreste, ch' egli fa co'fingulti ciocche co'gemiti fanno le nostre pupille:Ma perche ad estinguere tant'incendio non bastano le nostre lagrime, Noi prontamente aggiungiamo per debito del nostro ufficio anche l'opre; E sulla traccia del pio Rè Ezechia, (3) che con sue lettere ammonì gl'Israeliti a sempre più stringersi con penitenze nelle loro tribolazioni al Signore, con questa nostra Parenetica vi denunciamo, Dilettissimi, vi ammoniamo, e vi avvistamo, che non cessano gl'infortuni, perchè non cessano le nostre colpe, ne v'è speranza, che si plachi l'ira Divina, se non si calma con nuove penitenze il suo sdegno, il quale appunto, esiggendo da noi pentimento, lo se già dire per Geremia, (4) Si panitentiam egerit gens à malo suo, aga m & ego panitentiam super malo , quod cogitavi, ut facerem ei . Consapevole di questa verità il nostro Santo Pontefic e CLEMENTE PAPA UNDECIMO, tutto providenza,e fervore, e colle lagrime, e coll'esempio, e colla lingua, colla penna, quali con tante voci, persuade a penitenza l' università de'Fedeli, e per maggiormente inflammargli a santificarsi, apre l'erario delle sacre indulgenze, concedendo a tutti in forma di Giubbileo il general perdono de'loro eccesfi: così venendoci tra l'allegrezze Pasquali le traversie, queste si risolvono in pioggia di Celesti Benedizioni, ondo ben fi può dire col Salmifta , Terra mota eft , etenim Celi diftillaverunt a facie Dei Sinai , a facie Dei Ifrael : Quindi Noi , Dilettissimi , desiderosi di veder salvo l'ovile, del quale la misericordia Divina ci ha fatto indegnamente Pastore, vi supplichiamo per la carità del Signore, e vi scongiuriamo per la mansuerudine del Redentore dell'Universo a darvia nuovi esercizi di penitenza, per placar lo sdegno di Dio, che ci minaccia. Al tuono delle trombe del Giubbileo caddero fin le mura, benchè oftinate, (5) di Gerico, dunque non sia fra voi chi più duro di quelle pierre, non s'arrenda. al noftri ammonimenti, ma bensì tutti pronti alla chiamata Divitta, (6) Lavamini, mundi eftote, auferte malum cogitationum . veftrarum, quiescite agere perverse, discite benefacere, & fi fuerint percata vestra,ut coccinum, quafinix dealbabuntur . Celfate da' peccati, che cefferanno i flagelli, datevi all' opere buone, che finiranno i terrori; fiate Santi, che farete falvi; niuno in somma temerà li perigli, se (7) cum JUBILEI venerit dies, santtificatus erit Domino. Mà perchè non basta. . Dilettissimi, il macerarsi con penitenze, se non s'estirpano i vizi, che da Dio alienano i cuori, Noi vi proponiamo qui

<sup>(4)</sup> Icrem. 18. 7. (5) Iofue 6.4. (6) Ifuig 1. 16. [7] Lovis. 27.219

fteß, alemi punti, additatici con lettera circolare di Roma, per morigerare rispettivamente, e risormar chiunque della

Noftra Diocesi ne avesse d'uopo .

Vi ricordiamo in primo luogo la venerazione de' Sacri Tempi, la santità de'quali fece già dire a Giacobbe (8) quam terribilis eft locus ifte, verè non eft bic aliud , nift Domus Dei , & porta Celi; essi sono residenza di Dio, abitazione degli Angeli, Terra (9) Santae Cafa d'Orazione, (10) alla quale chi fa oltraggio, dove mai può ricovrarsi per aver propizio l' A Itissimo? Noi, Dilettissimi, e dal Pergamo, e dalla Sede,e fin dal Nostro Venerabilissimo Altare abbiamo incessantemente tuonato contra i rei di questa colpa; ne essendo ciò bastato, sull'esempio del Redentore, che colla sferza alla mano fece rispettar la sua Reggia, e del nostro Santo Pontefice, che con zelo degno del suo fervore, vuole onninamente, che fiano onorate le Chiefe, con Editto penale abbiamo tenuto in disciplina gl'irriverenti: Insistendo in ora all'istess'orme, vi avvertiamo di non passeggiare nelle Chiese, di non ciarlare, amoreggiare, mormorare, far tumulti, ed atti men che degni di tanto luogo, ma bensì d' adorarui Iddio, lodarlo, ed onorarlo, standovi con quella composizione, colla quale stareste al di lui terribil cospetto : altrimenti i tremori della terra vi porteranno gli effetti della comminazione fatta già dall'Apostolo, (II) si quis T'emplum Dei violaverit , difperdet illum Dominus .

Ammoniamo tutti ad esfere ben'osfervanti delle Feste, dateci da Dio, dice al di lui nome il Prostez, (12) ut esfent signum inter me, & eot, & scient, quia ego Dominus. Gli Ebrei, i Turchi, i Gentili, e si può diretutte le Sette del Mondo sono religiossisme in onorare i loro giorni festivi, solo i Cristiani gli disprezzano, e pare, che le Feste siano giorni più adatati a peccare, dove dovrebbero essere tempo tutto destinato ad orare: Ha ben per tanto ragione il Signore d'esagera-

<sup>(8)</sup> Genes. 28. 17. (9) Exed. 3. 5. (10) Morc. II 17. (11) 2. Co. 110. 3. 17. (12) Execb. 25. 42e

re contro i medessimi, (13) Nomeniam, & Sabbasum, & Fessivitates vestras non feram, vinqui sunt casus vestri; calendas vestras, & folemnistates vestras odivita anima mea. Voi dunque, Dilectissimi, avvereite di non profanare li giorni festivi con crapule, con lavori, con giuochi, con trassichi, con amori, o con altri peccaminosi esercizi; mà bensì impiegategli in frequenzare le Chiese, in ricevere i Sagramenti, in udire la parola di Dio, in moltiplicare l'Orazioni, in fare in soma opere metiorie, ricordandovi, che se l'Istaelita, (14) ritrovato a prevaricare il giorno sessivo, condannato ad esse si giorno festivo, su condannato ad esse si giorno festivo, su condannato ad este se solo di tanti terremoti è l'inosse vanza delle feste, a vendetta delle quali la terra, diroccando gli edifizii, vuole seppelire sotto le rovine i colpevoli, (15) & convertere cantica nostra in plansium, de Fessivitates nostra in lustim.

Incarichiamo strettamente alli Padri, e alle Madri di ben educare i loro Figli, a' quali avendo dato l'effere, fono debitori anche della pietà Cristiana: e sebbene il sapere, che (16) qui docet flium fuum laudabitur in ille, dovrebb' effere motivo a' Genitori d'instruire . e d'allevare santamente i loro figli, pure perchè taluni sono in ciò scioperati, ed altri troppo indulgenti, è forza dir loro, (17) noli subtrabere a filio disciplinam. Pensare bene, o Padri, e Madri, che voi doveteofferire fino dall'infanzia i vostri figli alSignore(18)comeIsacco bambino, dovete applicargli alle divozioni (19) come Samuele; dargli ammonimenti falutari (20) come Tobia, e fo vedere, che inclinino al male, che resistano al bene, che pieghino a' vizj, che s'attacchino a compagnie cattive, doveto riprendergli, minacciargli, percuotergli: tu virga, (21) dice il Savio, percuties eum, & animam ejus de inferno liberabis;colle sferzate gli farete piangere, ma perchè ridano in Cielos dovechè se gli lasciarete incorretti, rideranno, ma per avere un di dopo morte a piangere fra i daunati. Sopra tutto stato

<sup>(12)</sup> Ifii. 1,14. (14) Num. 16-32. (15) Exect. 20.13. (16) Eccl. 30-3. (17) Preverb. 33-13. (18) Genef. 12 (19) 1. Reg. 2-26 (20) Tob. 14-4 (21) Propert 23-31

attènti di non dargli esempio cattivo, o con fatti, o con parole; ficuri che apprenderanno tenacemente i vizi, che in voi vedranno, e voi dovrete dar strettissimo conto al Tribunal di Dio, e de i vossiri, e de i loro peccati; anzi tenete pur per ficuro, che anche in questo Mondo ne vedrete i castighi; e se ristetterete, che i figliuoli d'Heli (22) surono uccis dallespade de Filistei, e i Figli di Giobbe (23) suron' oppressi da' rottami d'un palazzo precipitato, direte, che i disastri, ele frequenti agitazioni della terra non son' altro, che casti-

ghi di Dio per la mala educazione de'figli.

Avvisiamo gli Ecclesiastici di corrispondere con una vita esemplare alla loro dignità, e guai a quelli, de'quali si può dire con Malachia, (24) vos autem recessitis de via, & scandalizastis plurimos in lege, propter quod & ego dedi vos contemptibiles, & humiles omnibus populis: il disprezzo, che a tempi nostri si fa del Chiericato, procede dagl'istessi Chieriei,che colle loro prave operazioni sono di scandalo, non di edificazione alle genti: Dateci pur voi la vostra vita illibata, che Noi vi daremo la riverenza de'Popoli; ma se volete vivere licenziosi, parlar disonesti, perdere il tempo nelle botteghe, trafficar fulle fiere, andar armati, nutrir odi, lacerar l'altrui fama, crapulare nelle bertole, fare in somma misfatti dete-Rabili anche ne'più rilasciati Cristiani, non che negli Ecclefialtici più composti, come volet' effere onorati? Voi leto Ministri di Cristo, (25) e dispensatori de'Misteri di Dio; e come tali dover'esser esemplari di virtà, e specchi di perfezzione; anzi se l'opere buone fossero bandite dal Mondo, dovrebbero ritrovarsi appresso di voi , come in asslo ; dunque per esfere Persone Sacre di fatti, e non di nome, dovete impiegare i giorni nel fervizio di Dio, frequentar le Chiefe, pregar il Signore (26) con affidue orazioni, non dimefticarvi co' Laici, vivere casti, e ritiratis nel camminar finalmente, mel trattare, nel parlare, nel vestire, spiras modestia, Santi-

<sup>(22) 1.</sup> Reg. 2. 29. 5 4. 17. (23) Iob. 1. 19. (14) Molach. 2. 8. (25) 1.Co-rint. 4-1. (26) Hebr. 5-3.

tà, gentilezza, e decoro; che tanto è dir coll'Apostolo, (27) iuvenilla desideria sugere settari justimi msampam semmenini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium vestrumnini altra forma aspetratevi pure i siagelli Divini, e se credete diretto a'Ministri del Santuario il rimprovero, che sece Iddio in Ezechiele, (28) quastivi de eis virum, qui sharet oppostrus contra me pro terra, ne dissorme cam, vo nonainveni, ve effudi super eos indignationem meam, vivete pure persuas, che la giustizia Divina si serve de'terremoti, per imprimere in voi la disciplina, che dalla sua Santa Legge non imparate.

A Sacerdori, e a quelli, che fono tenuti all' Ore Canoniche denunciamo severamente i castighi di Dio, se nel recitar l'Officio Divino, e nel celebrare la Santa Messa maltratcano o l'uno, o l'altro di così tremendi Misterj: E certo, a chiunque deve lodar Iddio vien detto, (29) ante orationem prapara animam tuam, & noli effe quasi bomo, qui teneat Deum. quelli, che recitano l'Officio Divino, fanno in terra la parte, che fanno gli Angeli in Cielo, e trattano come Mosè (30) a faccia a faccia col Signore:dunque dovrebbero essere puri come spiritiAngelici,e comeMose(31)dovrebber'essere tuttofuoco; le loro labbra fono fagrate, perchè riescano fiale, (32) piene d1 fragranze odorose, e le loro salmodie sono santificate, perchè riescano (33) incenso di soavita; dunque non saranno mai dal Cielo gradite, se si risolveranno in fumi fetenti, (34) od in voci di peccatore. Gran cosa! di ventiquattr' ore del giorno Iddio ne vuole dagli Ecclesiastici una sola, e pure alcuni glie la vogliono, o mutilare, o negare, o dar per dispetto: Non è meglio, Dilettissimi, giacchè si ha da salmeggiare sotto pena dell'eterna maledizione, farlo bene, e non irritare Iddio, per godere in pace i frutti del Sacerdozio, e non vivere con rimorfo di non potergli tenere? Guardatevi per tanto dal fincopar le parole, dal confonderle, dall'affrettarle; non in-

<sup>[27]2.</sup>Timos.2.22.Corins.6.3. [28]Exech.22.30. [29]Excl.18.23. [30]Dewor.\$
[31)4. Exod. 34. 29. (22) Apoc.5. [33]Pfol. 140. 2. [34] Eccloj. 15. 9.

terrompeté con discorsi l'Officio, e recitandolo accompagnati , date tempo all'altra parte di ben finire i versetti: in Coro flate colla composizione, colla quale ognua vi vede, quando Noi leDomeniche caliamo al Mattutino con voisfermate-. vi tutti all'afterisco, siate zelanti delle rubriche, e specialmente non vi distracte con pensieri vani, e viziosi, memori di quel bel paffo dell'Apostolo, (35) orabo spiritu; orabo & mente : pfallam spiritu , pfallam & mente . A quelli poi, che celebrano il Sacrofanto Sacrificio, vien' avvertito, (36) Sacerdotes, qui accedunt ad Dominum, fantificentur, ne percutiat eos, e con ragione, perchè non ritrovandosi al Mondo cosa ne più santa, ne più degna, ne più divina della Messa, non vi è castigo, che basti a punire chi la maltratta: due sono le disposizioni necessarie, una interna, che consiste nella. purità dell'Anima, e l'altra esterna, che riguarda il decoro del Sacrifizio ; della prima parla l'Apostolo , (37) probet autem se ipsum homo , & fic de pane illo edat, & de calice bibat , della feconda tuona figuralmente il Signore, (36) observa, o cave, ne quando negligas mandata, & caremonias, que precepi tibi. Noi, Dilettissimi, non possiamo non restare scandalizati di taluni, che corrono furiofamente all' Altare, fenza preparazione, fenza grauità, precipitando, confondendo, dimezzando le parole, e le cirimonie; e disonorando non meno la Liturgia, che il Sacerdozio; Onde a suellere così enorme disordine, vi abbiamo chiamati tutti con Editto penale a sperimentare avanti di Noi la celebrazione, esponendo prima Noi stessi alla censura, con provare in faccia vostra la-Messa: sull'istesso tenore a chiunque profana questa gloriosissima azione intimiamo i rigori dell' indignazione Diuina, espressi già in questi sensi per Malachia (38). Ad vos à Sacerdotes , qui despicitis nomen meum , & dixistis , in quo despeximus? offertis super altare meum panem pollutum: non est mib; voluntas in vobis, & munus non suscipiam de manu vestra. Sta-

amenda Google

<sup>(35) 1.</sup> Corin. 14.15. (36) Exed. 19.22. (37) 1. Corin. 11. 28 (38). De. Bier. 8. 11.

State cauti, o Sacerdoti, di no cangiare a vostro dano il Sacrifizio in facrilegio : più tosto morire, che mai celebrare una fol volta in peccato : prima d'appressarvi all' Altare, genufleffi raccoglietevi, e preparatevi coll'orazioni defignate : considerate chi sete; con chi trattate; a chi vi accostate; fatelo non tanto per vostra disposizione, quanto per edificazione di chi vi vede : nel vestirui, e suestirui de sacri apparati, nell'andare, e ritornare dall'Altare, nel far le cirimonie , dimostratevi degni ministri di Cristo: state attenti alle rubriche, accompagnate le parole co' gesti; leggete adagio,e con voce divota, ch'edifichi, non eccedente, che disturbi : Dopo il facrifizio, non volate subito alle Piazze, alle Botteghe, alle cofe profane, ma impiegate qualche tempo in render grazie all'Altissimo: sia in somma tutta la vostra azione (39) Sacrificium salutis, O-laudis, non mensa coram vobis in laqueum, O in retributiones, O in scandalum. I difastri, che ci rondano intorno, è i Terremoti, che ci minacciano, voi crederete forse, che siano effetti d'altre cause; ma noi non dubitiamo d'affermare, che sono parto delli strapazzi de sacri misteri , mentre a chi n'è reo, vien fatto questo improperio: (40) fi audire nolueris vocem Dei tui, ut custodias, & facias omnia mandata, & ceremonias, venient super te omnes maledictiones &c.

Rammemoriamo a' Parochi, a' quali è fiata data l'incumbenza di reggerl'Anime, che dalla loro buona, o mala
condottà, dipende la falute, o la perdizione della lor greggià, giuftà l'avvifo, (4) l' uor effir Presbyreri in Populo Dei, cex vobir pendet anima illorum. Per far bene le voltre parti,
fetre obbligati, o Parochi, ad effer zelanti dell'onore dell'ignore, e della falute dell'Anime, a vifitate spesso gl'infermi, ad
affiltere indefessa mente a'moribondi, a foyventre con limosfite i poverisad interporti per conciliare i difcordi, a stadicare
gli scandali, a rimproverare i mal'viventi, a pregariddio per il
vostro Popolo, a vivere ritirati, a non praticare in lunghi sosperti.

<sup>(39)</sup> Malach. 1. 6. (40) 1. Machab. 4. 56. (41) Pfal. 68-23-

fpetti,ad aft enervi da' giuochi, da' conviti, e da' balli; ne giorni festivi a starvene al Confessionario a ministrare iSacramenti a trattare con rivereza le cose sacre;ad allettare i sedeli alle funzioni Ecclefiastiche, alle Processioni, al Vespro, al Rofario: a celebrare ad ora giusta la Messa, e sopra tutto ad insegnare a' Putti la Dottrina Cristiana, acciocchè imparino, ( 42 ) quid fit inter fanctum , & pollutum , mundum, & immundum. A stimolare la negligenza d'alcuni, Noi siamo stati necessitati d'ordinare con Editto penale, che ne' giorni feflivi non fi ometta questa santa applicazione, ed in oltre Noistessi siamo andati, come ognuno sa, quasi ogniFesta, ad instruire i babini, ed abbiamo cotinuamente amaestrati i Sacerdoti, ed i Chierici del metodo, che dourano tenere, quadodiuenuti poiParochi douranno fare il Catechismo dePutti: Coll' istessa sollecitudine vi ammoniamo, e vi preghiamo per le viscere della misericordia del nostro Iddio a non mai tralasciare quest'important'esercizio per non tirarvi addosso la riprensione profetica, (43) ubi est literatus ? ubi legis uerba. ponderans ? ubi doctor paraulorum ? Intimate a Padri, e alle Madri, che sono tenuti d'istruire i loro Figli, e di mandargli alla Chiefa per esfere ammaestratirav visate i Maestri di Scuola, che hanno obbligo d'aiutarvi ad infegnare la Dottrina: e in tutti i giorni festivi radunate i bambini (44) quemadmodum gallina congregatpullos suos sub alas, imbuendogli, insegnandogli, e istruendogli nelle cose di Dio colla carità, che fece dire all' Apostolo, (45) Filioli mei, quos iterum parturio, ut formetur Christus in vobis. Al Catechismo de Putti aggiungete la predica per gli adulti, sicuri che alle vostre voci s'imprimerà la fantità ne fedeli, come già al predicar diS. Pietro cadde lo spirito del Sig. sopra degli ascoltanti: Clama, diciamo per tanto a ciascheduno de'Rettori dell'Anime, (46) Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, & annuntia Populo Dei scelera eorum, & domui I acob peccata eorum: lete Cc 2 obbli-

<sup>[42]</sup> Douter. 28. 15. [43] Iudit. 8. 21. [44] Erccb. 44.23. [45] Ifain. 33. 18. [46] Matth. 23. 37.

obbligati, oParochi, di far sentire all'ovile commessovi la vostra voce con quell'abilità, che Iddio vi hà data; ne potete ·lasciar di farlo senza colpa, ne Noi possiamo assolvervi da questo debito, mentre ne meno possiamo dispensarne Noi ftessi : ve l'incarichiamo dunque premurosamente colle voci, giacche coll'esempio ve l'abbiamo incessantemente inculcato non avedo Noi, come fapete, mai celebrato co folennità Pontificale, che non abbiamo istruita la nostra greggia con omelie, (47) non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda nofranec quarentes ab hominibus gloriam, neque à vobis, neque ab aliis. Se vi dicessimo adesso, dilettissimi, che le omissioni de'Parochi, e specialmente il non ammaestrare i Popolissono origine delle calamità, e particolarmente delle scoffe de Terremoti, vi parrebbe forse incredibile; ma pure uditelo in Isaia , e tremate : (48) commota funt superliminaria cardinum a voce clamantis, & domus repleta est fumo, & dixi, veh mihi quia tacui.

Altri disordini, che si ritrovano tra fedeli essigerebbero i nostri avvis, ma perchè non possiamo fermarci in tutti, ristringhiamo i Nostri sensi, ammonendo i ricchi ad essere liberali co' bifognofi; i Mercanti, giustine' loro traffichi; le Donne, modeste ne i loro abbigliamenti; i Poueri, a non esfer superbi, gli Artigiani, a non esser mendaci, i Contadini, a non esser fraudolenti : gli offefi , a cessare dagli odig i senfnali, a stacearfi dalle lussurie; i malediei, a frenare la loro lingua; i golofi, a finirla colle loro crapole, e generalmente tutti i peccatori a desistere da' peccati per darsi alla pietà, e alle opere buone (49) Expectat Dominus, ut mifereatur uestri , & ideò exaltabitur parcens : il nostro Iddio , dilettissimi, e disposto a cessare dalle percosse, se voi sere risoluti di non più prevaricar la Sua Legge: Vi ha minaceiati, ma per correggervi, vi ha atterriti, ma per salvarvi;ne è stato rigoro, ma pietà, la mostra ch' egli ha fatto de suoi slagelli, mentre ha illustrato con essa il cuore de Cristiani a pentirsi, onde Беп

<sup>(47)</sup> Galat. 4. 19. (48) Ifui 58. 1. (49) 1. Theffa. 2. 4.

ben si può dire col Salmita (50) illaxerunt corruscationes tua orbi terra; commota est, & contremuit terra . Accingetevi dunque a riformarvi in oggi per farvi Santi, e tenendo il metodo, che al fine di questa nostra Parenetica vi proponiamosper coleguir degnamete il Giubbileo,e col Giubbileo un fervore costante di spirito raccoppiate a'Nostri sensi i vostri affetti, dicendo con tutto l'animo, (51) quia patiens est Dominus , in boc ipfo paniteamus , & Indulgentiam eins fufis lachrymis postulemus. A tanto invitano tutti l'agitazioni de' Terremoti, tanto promettono i Tesori del Giubbileo, di tanto da fiducia la professione de Cristiani; onde Noi, dilettissimi, ripromettendoci di così prospero effetto a Nostra, ed a Vostra falute, vi abbracciamo teneramente, vi auguriamo una vera fantità, e vi lasciamo in fine colla Nostra Pastorale Benedizione. Dato dal Nostro Episcopio di Sarsina li 10. Aprile 1702.

Gio: Battista Vescovo di Sarsina ese.

Paolo Gualtieri Segretario.

Così mentre incessantemente si attendeva alla sintificazione dell'Anima in Roma, sece spiecare un gran saggio della fua ben conosciuta pietà l'Eminentis. Sig. Cardin. Renato Imperiali. Aveva S. E. osservato, che si a gliastri frutti spirituali cagionati dalle sante Missioni, e da tanti altri santi eccitamenti al ben operare, non ordinario era quello dellacon versione di molte donne di mal'affare, le quali patre atterrite dalla voce del Signore per mezzo delle replicate scosse della rerra, parte dall'esortazioni de'Missionari, deliberatono di abbandonare vita cotanto scandalosa, e di abbracciare di tutto cuore la lanta penitenza col ritiratine' Monasteri dell'inati per si statte penitenti. Ma perchè a questa santa risoluzione era d'impedimento la loro povertà, essendo prive del denaso necessario per effere i vi ricettate, il

<sup>(50)</sup> Pfel. 75. 19. (51) Iudit. 8. 14.

predetto Sig. Cardinale con gran generofità diede a' Padri della Missione di Monte Citorio ampia facoltà di ficultate pier fiuo conto entra quella foinma di danaro, che fosse sintia per vessirie Religiose tutte quelle forminesche ne avesero fatta loro richiesta, o pure chè essi medesimi avessero conoschiro averne di bisogno, secome esterioramente colle limosime copiosamente a tal'effectro somministrate da S.E. molte obbero la sorte di potersi ritirare ne sacri chiostri.

Ed invero benedicendo il Signore le fervorose fatiche, che con tanto zelo fi fecero da'PP. Missionari, su così grande il numero delle femmine di male affare, che istantemente chiedevano di ritirarsi ne Conservatori, ò ne'Monasteri, che non eranvi più luoghi per riceverle, cosa che offervandofi dal Sig. Conte Carlo Palazzi Mantovano, uno de Sacerdoti della Congregazione, che si aduna ogni Giovedì nella Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso in Parione, per istruirsi nel ben predicare, e nel ben confessare, il quale nel tempo delle Missioni con gran carità aveva assistito ad amministrare il Sacramento della penitenza in S. Gio: de Fiorentini, s'infervorò à procurare il modo di aiutarle, onde fece proporre a N.S. per mezzo di un P. Missionario Paprire una nuova Casa di refugio di Donne penitenti nella maniera istessa, che con grandilsimo frutto sen'era stabilita una in Mantova per comandamento di quella Duchessa, di cui esso n'era stato l'esecutore, ed essendosi compiaciuro laS. Sua di dare benignamente orecchie a sì fatta propofizione, deputò una Congregazione particolare da tenersi innanzi al Sig. Cardin. Carpegna suo Vicario, in cui intervennero Monfig. Zauli Vescovo di Veroli Vicegerente, Monfig. Bonaventuri Limofiniere, il quale col fuo efficace zelo, e protezione ha molto contribuito a questa fanta opera, il fuddetto Sig. Conte Palazzi, il P. Garaffini Prepofito della Chiefa Nuova, e il P. Bussi pure della Chiefa Nova, eivi discusses i tutte le difficoltà finalmente si conchiuse di dar principio a questa fondazione, ed in effetto fu tosto dato principio alla medefima, prendendo una cafa a pigione in ifrada

Giu-

Giulia incontro la Chiefa di S.Biagio della Pagnotta, per pagare la qua le, e per gli utenfili di quella / fece N. S. dare 200 feudi, ficcome ne fece poco dopo applicare altri 200 di una

pena -

Incontinente furono ammesse in detta pia Casa di resugio alcune Convertite, e le prime, che vi entrarono siurono alcune che si mantenevano a spese del Sig. Canonico Sanselice, e del P. Bussi sopraddetto: Per il mantenimento di questo nuovo Conservatorio cominciarono a concorrer e abbondanti limosse de Sig: Cardinali, Prelati, Principi, e d'altri Signori escandos per ordine di N. S. raccomandata da Predicatori ne' pulpiti questa opera tanto pia, e degna di soccorso, e perchè ognumo con vederne il gran bone spirituale, che se ne ritraeva, s'infervorasse a procurarne l'avantamento, si fece correre per Roma una notificaziome sampata, del seguente tenore.

## A Maggior Gloria di Dio , e merito dell' Anime Limofiniere -

'Altissimo Iddio, che ci da sempre nuove testimonianze della sua infinita Misericordia, secome ha voluto, che un' effetto maraviglioso di essa sia ci continuo provedimento, che godono tanti suoi Servi a sui consacrati nella vitale australe, che senza possedere alcuna cosa in questo mondo, tutto conseguiscono per mano della sua ammirabile. Providenza; cosà brama altresì, che in ogni stato di persone si dissondano i frutti di questo a lui sopra d'ogni altro carissimo attributo, onde da chi che sia, benche destituto d'ogni umano provedimento, si riconosca l'amore infinito, che porta alle sue creature, nel sar loro sperimentare ne' più urgenti bisogni il sospirato soccosso.

Quindi è, che avendo egli ne' tempi correnti, come buon Paffore, rirolto alle fauci del Lupo infernale tante pectrelle smarrite, e ricondottele al suo ovile per mezzo d'una vera penitenza, ha posto in cuore ad alcuni pij Operarij il genstero di stabilire un luogo per ricovero di quest' Anime.

già traviate, e simetterle nel sentiero della falure, affinche vivendo lontane dall'occasioni di ricadere, abbiano il comodo in va deuoto ritiro di fit penitenza dei loro, peccati, e col dono della santa Perseveranza di servire tutto il rimanente della sor vita a quel Signore, cui tanto offesero per lo passato, o pure, sentendosi così sipirate, passare dal detto luogo a sar vita più ritirata ne' chiosti, o dopo il tempo d'un lungo efercizio, e pratica nelle Virtù Cristiane (venendo così giudicato espediente da' Superiori) collocarsi in mattimonio, o rimesse in grazia de' loro parentissar ritorno alle proprie case, o in altro onocevolmodo provedure, consiscurezza però di mantenere la buona vita incomineiata, e ciò per dar comodo al Luogo Pio di ricevere in lor vecu

altre persone di simil sorte.

Per tal' effetto si è già destinata una comoda, e capace abitazione, dove colle regole, chesono state pr escritte con dolcezza, e soavità vivono quest' Anime sotto la direzione d'alcuni Maestri di Spirito, e di Superiore di sperimentata prudenza, ed csemplarità di costumi. E per togliere al Demonio l'occasione di tentarle per causa della scarsezza del vitto, comecchè la maggior parte di esse siano assuefatte a vivere con qualche comodo, si è giudicato esser necessario il trattarle in ciò con ogni civiltà, avendo l'esperienza fatto vedere il gran vantaggio spirituale, che ne risulta, come ne possono far piena fede molte Città della Lombardia, e particolarmente una, dove molti anni sono quest' Opera da' medesimi Operari è stata introdotta, che non ostante le presenti calamità, che l'affliggono, pur tuttavia sussiste, e si mantiene nel primo fervore, con gran profitto dell' Anime, co benefizio del Proffimo.

Che sebbene pare a prima vista difficile il praticarsi un tal modo, dovendo vivere queste buone Donne, come dal priacipio si disse, di Providenza, ne essere aggravate in cosa alcuna, per maggiormente animarle ad interessarsi nel grande affare della propria salvazione, quel Dio però, cui nulla è impofibile, e che stabilita da' Fedeli la sequela di lui, prende sopra di se la cura del rimanente, dicendo egli stesso; quarite primum Regnum Dei, & bac omnia adipientur vobi; saprà con le maniere soaui delle sue ammirabili disposizioni ridure a sine l'impresa, quantunque in apparenza ardua,, e malazevole.

Alla vostra dunque così esemplare, e non mai interrotta pietà, o Roma Capo del Mondo Cattolico, Regia della Fede, e Madre pietosa de sconsolati, ricorrono colle loro umili suppliche queste Anime afflitte, presentandovele per mezzo de devoti Operari. A voi Eminentissimi Porporati, Principi, e Duchi Eccellentissimi, Illustrissimi Prelati, Cavalieri, e Dame Nobilissime: A voi Signori Curiali, Cittadini, Mercanti, Artisti, e Popolo tutto di Roma di qualsivoglia sfera, ed a voi principalmente o gran Personaggi, a quali ha dato Iddio maggior comodo di facultà, e ricchezze per sovvenimento de Poveri ne'loro più urgenti bisogni, indrizzono le loro più fervorose preghiere, perchè vi degniate di contribuire colle vostre limosine ad vn Opera così santa, e di sì gran merito presso Iddio, mentre coll'abbondanza di esse darete forza, e vigore a tante povere Anime d'uscire dal peccato, e da schiave, ch'erano di Satanasso, renderle Figlie, e Spose dell' Altissimo.

Cetto che ognuno potrà da se stesso considerare, non vi esser'opera al Mondo più eccellente di questa, cicè di salvar le Anime, impedire tanti peccati, e sir, che Iddio invece d'elsere ossesso dalle sue Creature, resti onorato, seruito, e rispettato, mentre Divinorum Divinissimm est cooperari in salutem Animarum. Ognuno sà, quanto ne tempi corretti vi sia occasione di benedire il Signore, e cantare in eterno le sue misfricordie per l'innumerabili conversioni, che si son vedute in ogni sesso, e condizione, avendo le scosse della. Terra spezzata la durezza di tanti cuori impetriti con si grande allegrezza de' Servi di Dio, e di ienarrabile consolazione della Celesse Gerusajemme.

Dd

Che azione magnanima, e generofa farebbe per canto il veder Roma tutta affacedata (immitando il Santifi mo Vicario di Crifto) in foccorrere con vifere di caritati va pietà queste povere Anime, già ritolte all' Inferno, e guadagnate al Paradiso, con adoprarsi per il toro mantenimento, e il poterne ridurre in porto il maggior numero, che sarà possibile, onde si possa giustamente dire, che un benefizio così grande è tutta opera della Città di Roma.

Allarghi dunque la mano chiunque sarà pregato dachi verrà alle loro Case per simil ufficio, col farsi Benefattore, o a mese, o ad anno, secondo gli stimoli della propriapietà; avvertendo tutti, che si prenderà quella limosina, che vorranno dare, o in denaro, o in roba, e che anche il poco sarà indifferentemente accettato, e vivano pur sicuri d'averne dalla somma bontà di Dio il frutto centuplicato coll' Eterna. Gloria. Amen.

Per ricevere le limofine, che da molte buone persone si mandavano a questo Conservatorio, su dal Sig. Canon. Sanfelice proposto il Sig. Francesco Maria Vignati, il quale su di buona voglia accertato, essendo persona nota in Roma per la fua pietà, e retritudine, e così profeguendofi con indicibile earità a dar ricovero a quelte povere donne, e insieme a confermarle nel loro santo proponimento con continui esercizi di divozione, in che molto fi affaticano i detti Signor Canonico Sanfelice, Padre Buffi, e detto Signor Conte Carlo Palazzi, poco dopo cinque di esse presero l'abito religioso nel Monastero delle Convertite al Corso, e altre in altri Monasteri in Roma, e fuori, e alcune si sono riconciliate co' loro parenti, e menano vita veramente Cristiana. A loro prò ha altresì melto contribuito, e tuttavia contribuice la pietà delle Dame Romane . E perchè l'esperienza insegnò, che non tornava bene il ricevere indistintamente in detta pia Cafa di refugio tutte quelle, che ne facevano richiesta, furono però pubblicati i requifiti necessari per il loro ricevimento, i quali sono i qui sotto riferiti.

Requisiti, che indispensabilmente devono offervarsi per accettar Donne nel Conservatorio delle Penitenti Secolari.

Pérché sappiano quelle D es e, che son risolute di lasciare il peccato, e di ritiratsi nel Pio luogo di Resugio nuovamente eretto, le qualità, che elle debbono avere, per essere in esso ricevute, come anche perchè non sembri strana, e contra la carità la ripulsa all'altre, che per mancanza delle medesime non possono essere accertate, si è giudicato espediente il prescrivere i seguenti requisiti, a' quali non si dovrà mai derogare sotto qualssisa pretesto, ma secondo essi proce-

dere all'accettazione, e non altrimenti.

I. Che quelle Persone, le quali desiderano d'essere ammesse, debbano entrare di buona voglia, e non isforzatamente,obbligandosi all'osservanza di tutte le Regole,che loro saranno prescritte, e vivere sotto l'obbedienza, e direzione de' Superiori, e delle Superiore, e del Padre Spirituale . 2. Che fiano attualmente in peccato, o pure uscitene da poco tempo, o si trovino in pericolo manifesto di ricadere. chè questo è totalmente fondato sull'ajuto della Divina Providenza, deve ognuno restar persuaso, che non si potrà inesso ricevere ogni sorte di persone, che dimanderanno d'entrare, sì per l'insufficienza del luogo, ove presentemente dimorano, come anco per la mancanza delle limofine, le quali è necessario prima di assicurare equivalenti al bisogno;onde per ristringersi ad un numero competente, si terrà la regola di prendere quelle, che sono in maggior pericolo per se stesso e per altri, e piu capaci d'inciampo, e di cagionare la rovina dell'anime, e però in rigua rdo all'età non dovranno essere ammesse, se non quelle, che non passano glianni venticinque. 4. Che non patiscano mali cattivi abituati, come sarebbono mal caduco, effetti uterini, etilie, idropilie, fordità, c fimili. 5. Che non fiano travagliate da alcun morbo proveniente da peccato, e molto meno gravide. 6. Che non fi siano appropriate roba, o danaro d'alcuno, e non fiano per qualsisia causa contumaci della Giustizia. 7. Che non abbia-

Dd 2

no mimicizie, o perlecuzioni di persone potenti, e avendo. le, fiano obbligate di palefarle per procurarvi l'opportuno rimedio prima d'entrare. 8. Phe ciascuna subito accettata da Superiori, debba mandare al luogo il suo letto fornito có due paja di lenzuoli,e sia provvista dell'abito all'uso dell'altre , di un taffettà per coprire il capo, e di due collari di cambraja, o sia zenzilone di valore di scudi sei, o poco più intutto, o pure depositi il danaro in mano della Superiora. 9. Che siano tenute di rispondere con verità all'interrogazioni, che a loro faranno fatte, se sono Vedove, Maritate, o liberesse abbiano Padre, Madre, e che Parenti con altre similis perchè non farà permesso, che vengano a visitarle, se non saranno state fatte conoscere a'Superiori prima d'entrare nel luogo, e quando fossero già cognite, gli si concederà la visita una volta, e non più al mese, presente una Superiora per degni rispetti, e ad arbitrio de'Superiori. 10. Che siano risolute di star nel luogo Pio un anno senza inquietarsi di cola alcuna; ma lasciar fare a chi averà la cura per provedere al loro stato. 11. Anche le mal maritate potranno aver ricetto in questo luogo, ma dovranno dare qualche contribuzione il mese, ne goderanno alcun privilegio di più dell'altre. 12. Supposto, che vi si dovesse mettere qualcheduna per mor tificazione,come il Padre,o Madre una Figlia caduta in errore , o per altro caso simile , doverà contribuire al luogo menfualmente, o pure a giorni anticipatamente. 13. Si fa fapere, che restano affatto proibite le visite degli uomini alle Donne Penitenti, e molto più l'entrare in Casa, quando non vi fia uno de' Superiori del luogo in loro compagnia; Si permettono bensì quelle delle Donne, ma ciò non larà regolarmente, se non ne giorni di Festa dopo le 21 ora, per prendere un tempo, in cui abbiano terminate le loro funzioni, e massime la Doterina Cristiana: Vi sarà pero un picciolo Parlatorio per gli-uomini, che in occasione di qualche bisogno potranno parlare alle Donne Penitenti, come Mercatati per comprare, o contrattare, e altre persone conosciute indifferenti, ma'ciò non dovrà praticarfi, che coll'affiftenza d'una delle Superfore, e non altrimenti, e queste non dovranno permerterlo a chiccheffia che non ne abbia avuta prima la debita licenza da' Superiori, e anche di rado. 14. Si avverta per ultimo, che chi volesse uscire dal Conservatorio prima del tempo prefisio, per suo mero capriccio, e senza il consenso de' Superiori, dovrà portarsi immediatamente fuori dello Staco Ecclesiastico, massimamente quando volesse ritornar al fuo viver immodesto di prima, tale essendo la mente di N. S. e ciò per il giusto morivo di non preggiudicare col suo malo esempio all'altre, che hanno volontà di viver bene, eper non defraudare al luogo Pio quelle limofine, che provengono da Benefattori; Sperandofi, che coll'offervanza indispensabile delle sopraddette cose, sia la Divina Providenza per nonmacare del suo potente ajuto e per benedire quest'Opera,acciò sempre più cresca in gloria di Dio, e in beneficio del Proffimo.

Ed invero questa opera cotanto pia va di giorno in giorno colla benedizione del Signore notabilmente aumentandofi, ed a gran prò di quella è successo, che venuto a luce un legato di 7000 feudi lasciato circa 70 anni sono da una certa Signora Clarice Vivaldi, in caso che mancasse la linea di una fua figliuola, per maritare, o monacare donne, che abbandonassero il peccato, è appunto in questo tempo morta la di lei figliuola senza successione, e il P. Generale della Compagnia di Gesù, e il P. Preposto de'Padri di S. Filippo della. Chiefa Nuova, esecutori deputati dalla Testatrice, all'instituto de' quali ripugna l' intrometterfi in sì fatte opere pie, rinunziarono sì fatto legatoin mano dell'Eminentiss. Signor Card. Carpegna Vicario, il quale da N.S. fù prima per chirografo pro interim applicato al Monastero delle Convertite al Corso, di che avutane notizia Sig. Conte Palazzi, ottenne da S. Santità l'applicazione a questa Pia Casa di refugio, la quale ne ha ricevuto gran follievo, e altresi stabilimentto a maggior fervizio di Dio.

Generalmente gran divozione si vide nella quaresima allora corrente nel Popolo Romano, e molte Compagnie feguitarono ad esercitarsi in atti di Cristiana pietà, e tra queste si segnalò l'Archiconfraternita degli Agonizanti, la quale in detto tempo quadragefimale fece tre funzioni moltodivote. La prima fu una Comunione generale con grandissimo concorso nella festa del glorioso Patriarca S. Giuseppe, specialissimo Protettore degli Agonizanti, avendovi eziandio cantata Messa solenne il Sig. Abate Gio: Michele Gai fratello di quell'Archiconfraternita, e sermoneggiatovi Monsig. Arcivescovo di Tiro, Spagnuolo, dell'Ordine di S. Francescore v'intervennerò dodici Zittelle, alle quali fece la carità della veste il Sig. Luca Capocaccia, e la sera si tece devota. processione colla reliquia del Mantello di S. Giuseppe. La seconda fu nel di della SS. Annunziata, giorno della fondazione di quella Compagnia, e vi su parimente la Comunione generale,a cui concorfe numero grandissimo di fedeli, e la fera fu farta fimil processione della reliquia de'capelli,e del velo della Beat. Vergine: E la terza fu il Venerdi Santo, nel quale con numerosa fratellanza si portò a visitare la Basilica di S. Pietro, andandole dietro un gran stuolo di Sorelle, che con molta edificazione andavano recitando il SS. Rofario. La. fera nella Chiefa di d. Archiconfraternita adornata d'apparato lugubre, e illuminata con gran copia di Ceri fu esposto il legno della SS. Croce, donato dal Sig. Abate D. Cammillo Cybò, fratello di detta Compagniase fu anco con grannumero di lumi portato in processione, intervenendovi oltre molti Principi, e Signori, molti Cavalieri di Malta col Sacco, effendo la S. Religione aggregata a questa pia Archiconfraternita, di cui è Protettore l'Eminentis. Sig. Card. Panfili Priore della Religione in Roma, e vi sermoneggiò il Sig. Abate Don Lorenzo Nicolli di Trento.

Facevansi frattanto con gran spavento de' popoli continuamente sentire nell' Italia, e nelle circostanti Provincie non leggieri tremori della terra, e in Roma stefsa un non piccolo scuotimento di terra si sentì la mattina dell'ottavo giorno di Aprile, festività della Pasqua Santissima di Resurrezione a ore 12. in circa. E in quell'istessa. mattina Nostro Signore nella Cappella Papale, che secondo il consueto si teneva nella Paolina, con spirito veramente Apostolico, rinnovando l'amico intermesso costume spiritualmente pasce il suo amato gregge colla divina parola, dicendo un Omelia, lo cui argomento era adattato non meno alla corrente solennità, che a presenti tremori della terra. E ancorchè si fatta Omelia fia stata in pubblico benefizio dall'altrui pronto avvedimento messa alla luce colle stampe in Firenze, ov'eransi pubblicate tutte l'altre negli anni scorsi per sì fatta solennità, e per quella della Natività del Sig.e per l'altra dell'Apostolo di S. Pietro, pure dettesi da N. S. e ove al presente tutte nuovamente si danno alla luce colle note de'luoghi della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, che con maravigliofo adattamento fono riportati in quelle,e colla traduzione in lingua Toscana fatta dal Sig. Abate Gio: Mario de'Crescimbenia Custode dell'erudita Accademia degli Arcadi, non farà fuori di proposito il nuovamente qui riportarla, poiche non rimane per anco appieno appagata la brama, chetutti hanno ardentissima di sì eloquente, e sì santo discorso -

Remuit Terra Christo moriente: tremit iterum Christo refurgente: dispari sant tempore; luctus, & gaudi: pari
tamen Æterne Sapientia consilio, pari Divina Clementia beneficio. Fecit siquidem moriente Dominui in bominum mentibus trementis Terra vox, quod Christi pradicatio non secerat; cuius sciticet illeinter mortalet agentis toutemplere miracula;
nutante solo, cum expiraret in Cruce, consessi funt Filium Dei.
Facit itidem bodie in custodibus sepulchri militibus concusta Telluris fragor, quod Angeli è Calodescendensis sulgor non secerat;
quippe quos catessi illa lux ab incredulistatis somno minimère vocavit, serrestris trepidationis excitat rumar, impiosque Mimistrus Dominica Passionis, testes iubes esse Resurrectionis. Adeo

SIEFUM

veram est , luce ipià Solis clariorem esse lucem sagittarum Domini , & fulgurantis eius hasta splendorem , ut idem il le, qui inter prospera Mundi propitio Solis lumine illustratus, Domino dixerat : auditu aurit audivi te : fplendidiori fulgurum luce inter adversa percussus exclamaverit: nunc autem oculus meus videt te . Vidimus & nos , Venerabiles Fratres , Dilecti Filii , inter Terra tremores , vidimus Dominum , oculis nostris vidimus , in luce farittarum vidimus : vidimus excitantem procellas, & effundentem iras : vidimus de Sion rugientem . O dantem de Ierusalem vocem suam; ac sicuti de Angelo ad Christi tumulum sedente Evangelica narrat bistoria , vidimus aspectum eius, sicut fulgur : Vidimus nuditatem nostram, cum illius vocem tanquamis vocem tonitrui magni, trementes audivimus: vidimus paupertatem nostram in virga indignationis eius; oculos quippe nostros, quos terra clauserat amor , Cœli timor aperuit ; Felix ille timor , de quo per Prophetam locutus est Dominus : dabo timorem meum in corde corum , ut non recedant à me. Sancto hoc timore muniti, utimminentem peccatis noftris animadversionis gladium effuge+ remus , levavimus corda nostra cum manibus ad Deum, & non sumus decepti; nunquam enim alias speciosiorem misericordiam. eius , quam in tempore tribulationis, quafi nubem pluvia in tempore ficcitatis, agnovimus: adeo ut cum Regio Propheta compulsi fuerimus dicere: illuxerunt corruscationes tue Orbi Terre, dum commota est,& contremuit Terra. Quemadmodum scilicet olim, cum Deus Moysi legem ediceret, Terra mota est, etenim Cali difillaverunt a facie Dei Sinai , a facie Dei Ifrael: fic iterum Terram novissime concutere visus est Dominus , ut peccatores ad femitas legis , à quibus declinaverant , misericorditer revocaret . Reliquum nunc est , Dilectissimi, ut grandia , que nobis contulit, dona Divina dignatio, iugiter custodire satagamus: curemus itaque , ut que nova facta funt, non redeant ad vetuftatem ; non omittat opus fuum, qui manum mifit ad aratrum; ad boc attendat , qued ferit ; non ad id respiciat , qued reliquit . Revolutus est lapis ab oftio monumenti, cum trepido tumultu debiscens terra nutaret, ut mulieres ingressa Sepulchrum, quod prius claufum

prius clausum suerat, verè Christum surrexisse probatent; us nos è sepulebroegrestis quo prius clauss fuimus verè cum Christo surrexisse probemur. Sit igitur perpetua resurrectio nostra, sseu perpetua sui tre resurrectio christi; ostendis bic exemplo, quod nobis premist in pramio; nemo in id recidat, undè surrexit; nemo ad sui perma vocatus ad ima destetat; nemo ad antiqui bominis spolia, qua depositi, revertatur; queramus calestia, terrena despiciamus; ibi desterium nostrum sigamus, ubi, quod offertur, aternum est, ut ita ceptam in Christo priorem resurrettionem imitamtes, ad aliam incorruptibilem gloriscanda carnis resurrettionem set, in adultantico priorem por processionem set el victore, adivo ante Domino, perducamur.

E inesplicabite lo stupore con cui, e dal Collegio de' Sig. Cardinali, e dagli Ordini tutti della Prelatura, che assistono alla Cappella Pontificia, e da altro gran numero di persone per letteratura, e per nobiltà riguardevoli fu ascoltata questa Sacra Omelia, detta con maravigliofa efficacia, e energia dalla bocca istessa di Nostro Signore, il quale dando viepiù col suo esempio nuovi stimoli al Popolo di Roma di degnamente implorare il Patrocinio de Santi, il di due di Maggio, in cui ricorre la Festa di Santo Atanasio, gran lume della Chiefa Greca, si portò al Tempio dedicato a questo Santo, in cui fotto la disciplina de'PP. Gesuiti sta un Collegio di Giovani della Nazione Greca, di cui S. Santità da. Cardinale era stato Protettore, e vi celebro la fanta Messa, siccome il di o del medesimo Mese calò nella Basilica Vaticana, per venerare il Corpo, che ivi riposa di S. Gregorio Nazianzeno, altro gran splendore della predetta Chiesa Greca: e alli 15 dell'iftesso Mese Festività di S. Isidoro Protettore della nobile Arte dell'Agricoltura, fervito da'Signori Cardinali Marescotti, e Spada si portò alla Chiesa a detto Santo dedicata, ove stanno i Padri Osservanti della Nazione Ibernefe.

Nel giorno poi della Solennità dell'Afcensione di Gesù Cristo, che venne alli 17 dell'istesso Mese S. Santità secondo il solito andò a renere Cappella Papale nella Basilica di S. Giovanni Laterano, in cui canto la Messa il Sig. Cardinale Acciai oli, Vescovo di Porto e Sottodecano, e il Sig. Abate Vincenzo Alamanni Nobile Fiorentino vi fece un' eloquente Orazione, riportandone si per essa, come la sua nota singolare virtu un grande applaufo, e dopo la Messa N. S. si portò alla Loggia di detta Basilica, ove diede solenne benedizione al Popolo, e concesse il Sacro Teloro dell'Indulgenza Plenaria. E il Martedì seguente nella stanza, che è accanto alla gallèria tenne la Segnatura di grazia, in cui proposero le

cause i Monsignori Loni, Bernini, e Busti:

Alle scoffe de' Ferremoti, che continuamente sentivansi a Norcia, e ne'luoghi circonvicini, fe ne aggiunfe una non. piccola, che la fera de'24 di Maggio a tre ore, e un quarto di notte sentissi nella Città medesima di Roma, che nel volgo ignorante, e di fua natura timorofo cagionò qualche fpavento, poiche avendo il mentovato Autore del trattato Aftrologico prefitre interi giorni di questo Mese di Maggio, cioè il di 24.25. e 26,ne quali pronosticò la rovina di una Metropoli caglonata da terremoti, l'imbatterfi, che accidentalmento, ei fece, in questa scossa succeduta la predetta sera de 24; impaurì alcuni scordatisi di tante altre volte, che egli predicendo si fatti disastri erasi ingannato, e l'effetto ha poi manifestato falso il pronostico di questo Astrotogo, niuna Città Metropoli effendo stata rovinata da Terremoti, sicchè: tanto più è furza il confessare, doversi unicamente attribuire con S.Gregorio Papa questo slagello all'ira di Dio, di cui voce sono gli scuotimenti della Terra, come egli medesimo cii attesto per bocca del Real Profeta, quando disse, dedit vocem fuam, mota est terra...

Il vegnente giorno confacrato alla memoria di S. Maria: Maddalena de Pazzi, N. S. fervito da'Signori Cardinali Sacripanti, e. Paolucci si portò a pregare per il suo diletto Popolo alla Balilica di S.Maria Maggiore,e poi andò alla Chicfa delle Monache dell'Incarnazione dette le Barberine deve fice- "

fi-celebrava la Festa di detta gran Santa edivi detta la Messa cibò del pane Eucaristico tutte quelle buone Religiose, tra le quali, come sopra se raccontato, aunoversi la Nipote istessa di S. Santità, alle quali donata una ricca pianeta di color bianco nobilmente ricamata, entrò dopo nel Monaste, candato a desinare nel vicino Palazzo del Quirinale, il giorno andò alla Chiesa nuova avenerare il Sacro deposito del glorioso Padre S. Filippo Neri, di cui celebravansi i primi Vespori, ritornando insige al suo Palazzo Vaticano.

E non tralasciando veruna occasione, per cui si mantenesse nel cuore de Fedeli quel servente spirito; che merce la sua amorosa sollectra cura visi era acceso, per ai di 28 pure del medessimo Mese, che era la seconda Festa della Pentecoste, pubblicò una solenne Processione dalla Bassica di S. Pietro alla Chiesa di S. Spirito coll'acquisto dell'Indulg enza Plenaria, alla quale Egli medessimo dopo aver celebrata la Messa in detta Bassica nella Cappella della Pietà, ov' è il Coro de'Canonici, presente il Sacro Collegio, e tutti gliordini della Prelatura, intervenne a piedi con gran edificazione recitando il Santissimo Rosario.

In questo mentre con singolare attenzione atten devasi altresì al sollievo del Popoli affitti dal terremoto, e a l'iparo
de'gran danni dal medesimo cagionati, fra quali forse il maggiore di tutti, essendo quello patito da Monasteri delle Monache di Norcia, e di Cascia, la Sacra Congregazione sopra
ciò depueta, udite prima le Relazioni di Monsig. Vescovo di
Spoleti, sotto il di 6 di Liuglio deliberò di ristrigacre il numero de medesimi Monasteri, con mandare le Monache di alcuni, che più degli altri avevano patito, in altri più comodi, come leggesi nel qui fotto ristrito dec reto.

Die 6. Julii 1703.

Om in Congregatione Particulari per SS.D.N. specialiser deputata superindigentiis occassione Terramotus babita Ec 2 die 5. Martii proximi prateriti.resolutum fuerit cu approbatione Sanstitiatis Sua pro unione Monasteriorum existentium tam in Terra Cascia, quam in Terra Nursia, or pro exequutione remissum ad Sacram, Oc.

Hine eadem Sacra Congregatio, negocio iterum mature perpenfo, vifo ftatu aconomi o utriufque Monafteri i , auditoque per plures epistolas Episcopo Spoletano, illiusque voto deferendo , ac eodem Sanctissima D.N. consulto, censuit, posse per ejus litseras Apostolicas in forma Brevis translationem fieri in Terra Nursia Monialium Monasterii S. Clara strictioris Observantia Santti Francisci ad Monasterium Monialium de Pace Tertii Ordinis itidem Sancte Francisci , sub eura , regimine, & gubernio Fratrum pariter strictioris Observantia S. Francisci, necnon Monialium Monasterii S. Lucia Ordinis S. Francisci ad Monasterium Monialium Sanctissima Trinitatis Ordinis San-Hi Francisci, qua regulam Sancti Dominici, sequuta translatione , profitebuntur ; cura , regimini ; & gubernio Episcopi subiectarum . Insuper translationem in Terra Cascia Monialium Monafterii S. Lucia ad Monafterium Sanctimonialium B. Rita Ordinis Santti Augustini sub cura , regimine , & gubernio Fratrum ejusdem Ordinis , conceden. cum perpetua unione , annexione , & incorporatione corumdem respective Monasteriorum una cum omnibus, & singulis, bonis mobilibus, & immobilibus , Cenfibus , Domibus , bareditatibus , & legatis , fupellectilibus, tam Sacris, quam prophanis, juribus quibuscumque , necnon prarogativis , privile giis , exemptionibus , oneribus ; obligationibus ad primodi eta Monasteria spestantibus, & pertinentibus; it aut , sequutis translationibus , Moniales ipsa translata emnibus bonoribus , praeminentiis , prarogativis,immunitatibus , exemptionibus , facultatibus , Indultis , & Indulgentiis , ac quibuscumque grasiis, quibus Moniales, & Monafteria , ad que transferuntur , utuntur , & gaudent , uti, & aque principaliter , & fine ulla prorfut differentia in o mnibus , O per omnia gaudere poffent , & valeant in futurum, perinde et fi ab inisio vere in secundadittis Monasteriis habitum su-

22

seeperint, & Regularem prosessionem emiserint, & ad illa minum translationers facienum translationes facienum translationes facienum translationes facienum temperatura proposed as a provibus, & bonessione transferendas comitantibus, ita, ut recta via, & sinculate transferendas comitantibus, ita, ut recta via, & sinculate ad extraneum locum diversone, e uno in aliud Monaforium modatur. Caserum eidem Episcopo impartiendam sa cultatem concedendi, ad usus tantum Sacros. Ecclesias predictorum Monasseriorum, quatenias ex ruinis supererint, sincuminus prosanandi, dummodò in usus sordidos non convertantur illorumque Monasseriorum, & Ecclesiarum fabricam seu Conventus vendendi, ac presium retrabendum savore Monasseriorum, ad qua Moniales translata suerint, respectivà applicandi, & reinvessiondi.

E perche il dì 17 del medesimo mese ricorre la folennità della Manifestazione della miracolosa Immagine di Maria sempre Vergine, che si venera nella Chiesa di S. Maria in-Portico, detta di Campitelli, e che dalla Città di Roma fi è sempre ne'più gravi bisogni riconosciuta per benefica Protettrice, N. S. inerendo a simili esempi degli altri Sommi Pontefici suoi Predecessori, concesse a que', che visitassero in detto giorno, e nella seguente Ottava quella Chiesa Indulgenza Plenaria, e con invito stampato esortò tutte l' Archiconfraternità di Roma ad andar processionalmente visitando in uno di detti giorni la Chiesa predetta, recitando con ogni maggior divozione le Litanie della B. V. siccome il dì 2 2 di quel mese egli medesimo serviso da'Signori Cardinali Rubini, e Francesco Barberini, dopo aver visitata la Chiefa di S. Maria Maddalena de'Crociferi, e poi la Chiefa di S. Apollinare, ove sta il Colleggio Germanico, ed Ungarico, ed altresì quella di S. Brigida in Piazza Farnese, di cui mentre era Cardinale, fu Protettore, si portò a visitare la predetta Chiefa di Santa Maria in Portico, ed in fino effendo andato alla Chiesa delle Monache di Santa Maria Maddalena a Monte Cavallo, ritornò al contiguo Palaz-20 del Quirinale, ove poche settimane prima era tornato ad abitare. Così

251

Cosi andavafi fempre mantenendo quel fanto fervore del fervizio divino, ch' era 'già infinuazo ne'caori d' Fedeli, daunon mai intermeffi efercizi di pietà, a'quali tuttavia fempre infiammavagli il vedere il fingolare eséploche ne ricevevano da N. Sig. in ogni congionatura, come fi vide il di 4. di Agofto Feffività del Patriatea S. Domenico, in cui fervito da'Signori Cardinali di S. Clemente, e Bichi fi portò ad orare alla Chiefa di Santa Maria fopra Minerva, poscia a quella di S. Ignazio, in cui celebravanfi i primi Vespri di detto Santo, ed in ultimo a quella delle Monache di S. Domenico, e Sifto a Monte Magnanapoli, siccome il di dicci dell' istesso e Sifto a Monte Magnanapoli, siccome il di dicci dell' istesso pada, e Panfili, andò ad orare alla Basilica di S. Lorenzo in Damaso, ed alla Chiefa di S. Lorenzo in Lucina.

In tanto richiede una particolar menzione l'universal'applaufo, con cui nel decimoterzo giorno di detto Mese il Sig. Abate D. Annibale Albani Nipote di Sua Santità difeso nella predetta Chiesa di S. Ignazio matrina, e giorno, coll' intervento di tutto il Sacro Collegio, e di tutta la Prelatura, e Nobiltà di Roma, pubblicamente Conclusioni di Sacra Teologia, dandofi a ciascheduno ampla libertà d'argomentare, come fecchi da molti Prelati, dal Maestro del Sacro Palazzo, da Generali di Ordini, e da molti altri infigni foggetti, e in vero diede il Signore Abate in tal'occasione una così gran saggio della continuazione nella persona sua dell' eccellente virtu, che dal Mondo tutto fi ammira nella Santità di Nostro Signore che da tutti ne riportò sincerissimi attestati di vera congratulazione, e dal Padre Caregna, in vigore de' Privilegi concessi dalla fanta memoria di Gregorio XIII. a quel Collegio, ottenne la Laurea Dottorale, funzione, la quale è stata eccellentemente descritta, e pubblicata alle stampe dal mentovato Sig. Abate Gio: Mario de Crescimbeni.

Venuta frattanto la folennità dell' Assunzione della B. Vergine, verso di cui erasi (come altrove si è detto) molto aumentata la divozione del Popolo di Roma, ricordevole dell'amoroso dilei patrocinio, sperimentato nella preservazione dalle ruine del terremoto, non lasciavasi da persona veruna atto, per cui dimostrar potesse a si benefica. Madre il suo grato, ed umile offequio, onde perle strade miraronsi frequenti Altari nobilmente, e riccamente adornati, alzati ad onore di MARIA, e Nostro Signore ne' primi Vefpri di d. Solennità fervito da'Sig. Cardinali Cenci, e Santa croce si portò a porgere servorose preghiere alla Chiesa di S. MARIA in via lata, ed a quella di Regina Coeli alla Lungara, ov' entrò in quel Monastero, e ricevè al bacio del piede tutte quelle Monache, dindi si portò alla Basilica di S. Maria in Traffevere, ed infine alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria in Monti celli, ove vide il bell'Oratorio nuovamento fabbricato appresso a quella Chiefa dalla Compagnia del SS. Redentore, e la mattina di d.Festa andò a tenere nella Basilica! diS. Maria Maggiore la folita Cappella Papale, cătatafi la Mefffa dalSig.Card.Rubini in luogo del Sig.Card.OttoboniArciprete, terminata la quale da N.S. si fece secondo il consueto la distribuzione delle, Doti, che si danno dall'Insigne Archiconfrarernità del Confalone, sedendo nel Soglio il Sig: Cardinale Renato Imperiali Protettore di di Archiconfraternita, i di cui Guardiani intervennero a sì fatta funzione vestiti co'Rubboni.

E il seguente giorno sessività di S. Rocco N. S. servito da' Sig. Cardinali Panciatici , c Ottoboni andò alla Chiefa di S. Rocco a Ripetta, e poi a piedi andò a vedere il porto che ivi nuovamente si fabbrica fulla riva del Fevere, nobile pensier dell'intendentissimo, ed accuratissimo Monsignor Niccol Giudici Chierico di Camera, e Presidente delle strade, me si ni pratica col disegno dal Celebre Architetto Signi Cavaliere Carlo Fontana, e di Alessandro Specchi suo alli vo, e sostita servito da Sig. Cardi Cabbrielli, e Francesco Barbin si siportò alla Chiefa di S. Bernardo alle Terme, del qual S

to in quel giorno ricorreva la Festa, e il di 28 servito da Sig. Cardinali Rubini, e Imperiali andò alla Chiesa delle Monache di S. Silvestro in capite, della quale era stato titolare, venerando ivi la testa di S. Gio. Battista, la cui decollaziono ricorreva il vegnente giorno, e dopo si portò alla Chiesa di

S. Agostino perla solennità di detto Santo.

Udivansi frattanto sempre tristi novelle delle scosse di continui tremoti, che affliggevano que' luoghi, ove di prima eransi fatti sentire, e però niente rimettendo il nostro Santissimo Pastore del suo ardentissimo fervore per far godere al suo diletto Popolo la reconciliazione del Signore, con noninterrotte orazioni procurava di mettersi mediatore tra Iddio idegnato, e gli uomini, ed altresì ad ogni suo potere adoprava ogni mezzo, perchè da tutti di vero cuore fi domandafse misericordia a S.D.M. Nel giorno pertanto degli 8 di Settembre, in cui rammemorafi la Natività di Maria fempreVergine, tenne Cappella Papale nella Chiefa di S. Maria del Popolo in cui celebrò la Messa il Sig. Cardinale Andrea Santacroce, poscia andò a visitare la Chiesa delle Monache di Campo Marzo, e di poi co'Sig. Cardinali Carpegna, Sacripante, Paolucci, e con Monfig. Niccolò Spinola Prelato del Monastero entrò in quello, e si portò a visitare l'antichissima Chiefa, che ancora sta in piedi detro quel Monastero, nella quale fu per tanti anni conservato il Corpo di S. Gregorio Nazianzeno, quando l'anno 705 fu portato dalla Grecia in. Roma, e dopo fatta quivi calda Orazione, e venerate le Sante Reliquie, che ivi conservansi, e principalmente un braccio di detto Santo, e un lenzuolo, in cui fu involto il di lui facro deposito, assiso in una sedia sotto un ricco baldacchino fatto providamente alzare da quelle Religiose, ammise al bacio del piede tutte leMonache, ed insieme con gravi parole esortolle alla perfezione monastica, per arrivare a godere le nozze del Celeste Sposo, e benignamente concesse a tutte loro, e a'loro parenti sino al terzo grado il tesoro inestimabile dell Indulgenza plenaria, dopo di che falì di fopra al Coro incerio-

225

teriore delle Monache, e alle suppliche di D. Costanza Maria Teodoli arricchì l'Oratorio di S. Niccolò di cento giorni d'Indulgenza per il Giovedì di ciascuna settimana . E a somiglianti preghiere di D. Chiara Maria Piccolomini Abbadessa concesse Indulgeza Plenaria per un Venerdi diQuaresima, e per tutti gli altri Venerdi pure di Quaresima Indulgenza di sette anni,e d'altrettante quarantene per tutte le Monache, e per l'altre Donne tutte, che si troveranno in Clausura, le quali Confessate, e Comunicate visiteranno la Cappella interiore detta del Crocifisto, e quì pregaranno secondo l' intenzione di Sua Beatitudine, e per tutti li restanti Venerdì dell'Anno Indulgenza di cento giorni a quelle, che avessero solamente visitata la medesima Cappella, e quivi fatta orazione, della quale concessione ne fu poi spedito il Breve fotto il di 29 dell' istesso mese, ed il Sig. Cardinal Carpegna Vicario stabilì l'Indulgenza Plenaria per il terzo Venerdi di Marzo.

E veramente non si può appieno raccontare anco in questa solennità della Bearissima Vergine, quanto grande fosse la divozione, che il Popolo tutto di Roma dimostrò alla sua fovrana Benefattrice, poichè con incessanti, e servorose preghiere a quella devotamente porte, colle visite delle Chiefe al di lei culto dedicate, con gli Altari in dilei onore alzati, il popolo tutto con una lingua, e con un cuore istesso magnificava le lodi della gran Regina de Cieli. Singolarmente fi fegnalò l'Archiconfraternità del SS. Nome di Maria da cui oltre l'effersi solennizata la Domenica entro l'ottava della Natività diMaria, avendovi catata Messa, e Vespro Pontificale Monsig. Giuseppe Cianti Alberini Vescovo di Sutri, e Nepi si celebrò un sontuoso Ottavario, in cui ogni giorno dalla bocca di famosi Oratori udivansi raccontare le lodi di Maria, e la mattina della feguente Domenica dopo cantata la Messa fu eziandio cantato l'Inno di ringraziamento in memoria della liberazione della Città di Vienna, e il giorno a ore 22 queifratelli con numerosa,e divota processione portaronsi nel

Ff

corrile del palazzo Apostolico di Montecavallo, dove N. S. dalla loggia fotto l' Orologio magnificamente parata diede loro la benedizione, dopodichè andarono alla non molto lontana Chiefa di S. Maria della Virtoria, e ivi ricevuti alla porta di quella Chiefa da que' buoni Religiosi, che militano fotto l'istituto di S. Terefa, e cantate le Litanie della B. V. fecondo il folito, e nuovamente il mentovato Inno di lode al Signote, se ne ritornarono alla loro Chiefa di S. Bernardo alla Colonna Trajana.

Anco fuori di Roma in si fatta solennità si mostrò la dovuta gratitudine a Maria Vergine, e però in Visso Terta assi grossa del contado di Norcia, in detto giorno della Natività della Madonna il Sig. Dottore Francesco Agostino Consoli, che ha, il goverao della Chiesa di S. Maria di Macereto, ch'è posta quattro miglia lungi da detta Terra di Visso, sece fare una-Commaione Generale con concorso indicibile di tutti quei circostanti Popoli, distribuendossa ciascheduno una Medaglia coll'Indulgenza in Articolo di morte, in cui da una parace era l'Immagine della Vergine, e dall'altra quella di S. Gibbastista Avvocato di detta Terra, resendo visso mache fatta una devotissima, e molto numerosa processione, e per più stabile memoria di riconoscimento alla Madre di Dio, sece incidere in marmo sopra la porta della predetta Chiesa il seguente Elogio.

D. O. M.
Deipara Virgini de Maccreto Patrona
Ob Epidemicum Morbum
Per Italiam ferè etatum craffantem:
Anno MDCLVII.
Obterramotum

XIX. Kal. & IV. nonas February labentis anni,
Pluries fubinde, ac graviter repetitum;
Nonfine ingensicircumi ecentium oppidorum ruina
Civibus ud plura milita inopinanter fublatis:
Mar.

Marsorum, V mbriaque Montana Provincijs
Obrusis partim, partim, semiratis:
Terrove in lunginguas etiam Civitates,
Et ad V rbem usque propagato
Fidelis Populus Vissanus
Eiusdem patrocinia Virginis
A tot infortunis semper incolumis,
Sua apud posteros Victura
Pietatis, & grati animi mnumentum
Positis Kal. Angusijanno MDCCIII.

Ne minore in ció mostrossi la pietà del Popolo Romano in lasciare a posteri una perpetua ricordanza della grazia ricevuta dalla B. Vergine, imperocchè i Sig. Conservatori, cherappresentavano il predetto Popolo nel Mese di Febbraio, in cui successe la soprarraccontata terribile scossa; quali erano i Sig. Gaspero Orighi, Giulio Spada, Marchese Francescantonio Lanci, e Sforza Conte Marescotti Priore, ancorachè avessero terminato il loro Magistrato, nondimeno supplicarono la Santità di N. S. che per grata memoria della liberazione ottenuta da S. D. M. per l'intercessione di Maria. sempre Vergine, si degnasse permettergli di ergere un Iscrizione col racconto di cotanto fingolar grazia, co darli eziandio licenza di potere per far questa spesa, applicare gli scudi 80, che secondo il consuero sarebbonsi dovuti spendere per il pranzo solito farsi per il prossimo Carnevale, alla quale istanza Sua Santità benignamente condescese, anzi diede a' sopraddetti Signori la facoltà di far essi l'opera, ancorachè, come fi è detto, fosse spirato il tepo del loro offiziot ed essi prontamente fecero alzare nella sala regia del Palazzo vecchio del Campidoglio una lapide di marmo, in cui leggefi incifala feguente Inferizione.

Magna Virgini Dei Matri Quod tertio post saculum XVII. incunte Anno

Diebus XIV. & XVI. Ianuarii. II. & III. Februarii
Vehementibus terramotibus concussam
Ope sirma veris sua

A Clade pluribus finitimarum regionum locis inflicta Servaverit

Gaspar Origus Guido Spada

Confervatores

Franciscus Antonius Marchio Lancia Sfortia Comes Mariscottus C. R. Prior
Annuente

CLEMENTE XI. PONT. MAXIMO
Perpetuum accepti beneficii monumentum
Ere publico posuerume
Anno Domini MDCCIII.

Aveva N.S. fatta restaurare l'antichissima Chiesa dedicata al Martire S. Teodoro in Campovaccino, e con magnissico recinto di muraglia, e di căcelli di serro avevala satta circondare, acciocche non susse più così facilmete sottoposta all'ingiurie del tempospertanto il di 20 di quel mese, nel quale celebravansi i primi Vespri dell'Apostolo San Mateco andò a vedere l'opera già compita; e molto si compiacque in vedere così bene eseguito dal Sig. Cavaliere Carlo Fontana Architetto Pontissicio il pensero infinuatoli dalla gran pietà di N. S. il quale di il si portò alla parimente antica Chiesa de Santi Marcellino, e Pietro, che anch' esa dall'antichità oltremisura oltraggiata, d'ordine di Sua Santità si è di presente incominciata a restaurare, e in sine andò alla Chiesa di S. Matteo in Merulana, dove si ricevuto dall'Eminentis. Sig. Cardinal Netil Titolare, e dopo satta devota Orazio,

ne N. S. lesse con suo gran piacere il seguente Elogio, parto della nota singolarissima virtù di detto Sig. Cardinale, chea gran caratteri era scritto in un'ampio cartellone sopra laporta maggiore di detta Chiesa.

> MAGNO CLEMENTI Eius Nominis XI. Pont. Opt. Max.

Qui pro sua in omut opus bonum instantia & sollicitudine Sacras Ædes & S.S. Memorias Martyrum, Summorum Pontiscum

Es Fidelium Populorum, ac Principum Munificentia, & pietate per Urbem dudum erectas Be Forte alicubi mox femirutas, & obfoletas Devotione, Cultu, & Maiefiate

Revirescere, & essere estation adscript a fune
Eastem, & practice qua S. R.E. Cardinalibus adscript a sune
Per se instantius rare, & in its sartatesta curare instituit,
Et Hanc in Merulana S. Matthai Apost. & Evang. Ecclesiam
Antiquitate, titulo, ao Sacrit olim Lipsani longe perspicuam
Solemni pompa invossere.

Et adoranda sui uberius decorare Prasentia Ipso Festo die S. MATTHÆI Dignatus fuit

Franc. Huius Tis. Presb. Cardinalis Nerlivs Et Fratres Ordinis Herem. S. Augustini Hic cenobita Gratiarum,ac impenssimi obsequij pignus, ac monumentum Posure

XXI. Septembris
A Nativitate Domini An. MDCCIII.
A Confernatione Ecclesse DXCIV.
Ab inauguratione disti Card. in Tit. Anno XXXI.

Conoscendo N. S. sempre maggiore il bisogno di ricorrere al divino aiuto, conformandosi all'antico uso della Chiesa, 220

ne prese il motivo dalle quattro tempora di quel corrente, mese di settembre, pubblicando perciò una notificazione, in cui esortava particolarmente i Religiosi a pregare S. D. M. ed insieme ricordava a tutti il vistare la Basilica di S. Pietro, ed ivi guadagnare l' Indulgenza della Santa Stazione, come più amplamente leggesi nella predetta notificazione, che è la seguente.

A Santità di Nostro Signore conoscendo sempre maggiore il bisogno di ricorrere al Divino ajuto in tempi sì calamitosi, e ne'quali il Sig.IDDIO si mostra tanto sdegnato con noi,ordina, e Strettamente incarica , che in tutti li Monasteri, Collegi , Conventi,nelle Case,ed in altri luoghi de'Regolari dell'uno,e dell'altro sesso, come anco in tutte le Congregazioni, Comunità e Convitti de'Preti Secolari di questa Città si facciano specialize ferventi Orazioni per placare l'ira Divina, e particolarmente per la Concordia , e Pace de Principi Cristiani , e per la confervazione , propagazione della Santa Fede Cattolica . Ne lascia in tale oscasione la Santità Sua di ricordare a tutti i Fedeli l'antico, pio e lodevole costume di visitare nel prossimo sabato degli quattro tempi la Basilica di S. Pietro, si per acquistarvi l'Indulgenza. della Santa Stazione, che in quel giorno vi si celebra, come per implorare nelle presenti gravissime necessità dal Principe degli Apostoli la continuazione del suo potente, ed efficace patrocinio verso la Chiesa, e specialmente verso questa Cittá, secondo l'avvertimento, che appunto ne da il Pontefice S. Leone nel sermone 9. de leiunio vij. Menfit. Quarta igitur & fexta feria ieiunemus; Sabbato yerò apud Beatum Petrum Apostolum vigilias celebremus; cuius nos meritis, & orationibus credimus adiuvandos, ut misericordi Deo ieiunio nostro, & devotione placeamus . A tutte le Monache , Oblate, Zittelle , e altre Donne Secolari dimoranti colle debite licenze ne' Monasteri, Conservatori, o altri luoghi Pij approvati, purchè in detto giorno di sabato proffimo visitino divotamente la loro Chiesa, Oratorio,o Cappella rispettivamente, e ivi pregbino, come sopra, concede la

231

Santisà Sua l'Indulgenza di fette anni, e d'altrettante quarantene. Dato dal Palazzo della nofra folita Refidenza questo di 20. Settembre 1703.

G. Card. Vicario .

N. A. Cufgio Segretario .

E per mostrare egli medesimo a tutti con qual composizione di animo si dovesse procurare il guadagno di sì gran-Tesoro, andò servito da'Sig. Cardinali Colloredo, e Sacripante a visitare la Chiesa delle Stimmate, in cui si celebrava un solenne Ottavario cominciato il di 17 di quel mese, incui ricorre la memoria delle Sacre Stimmate del SantoPatriarca Francesco, e ogni di mattina, e giorno da scelti Oratori eletti da Monsig. Pico della Mirandola, e dal Sig. Abate D. Annibale Albani raccontavansi le lodi del predetto Santo, e dopo si portò all'acquisto dell'Indulgenza predetta, visitando la Basilica Vaticana, e ad esempio del Clementissimo No-Aro Pastore, grande su il concorso de'Fedeli a visitare la detta Basilica, e ad acquistare la Santa Indulgenza della stazione, anzi andaronvi processionalmente molte Compagnie, cooperando molto al mantenimento di quel fervore di spirito, che si era introdotto nel cuore di molte persone, quell'istesso modo, con cui si era acceso, cioè la Sacra Missione, la quale non fu mai affatto intermella, poiche il predetto P. Tommasini d'ordine di N. S. con gran frutto l'andava facendo ora in una Chiesa, e ora in un altra otto giorni per ciascuna; siecome anche nella pur troppo vasta Campagna di Roma ha N. Sig. spedite le Sante Missioni per soccorrere quellagente, che vi dimora, e queste sotto la condotta de' Monsignori Alessandro Bonaventuri Limosiniere di N. S. Tommafo Cervini Cameriere d'onore di Sua Santità sono state fatte da'Padri Pii Operarj unitamente col Sig. D. Antonio Panicara, il quale in quelta, come in ogni altra occasione fa spiccare il suo gran zelo, e col Sig. D. Angelo Angeli, e rico2 2 2

noscendosene grandissimo il frutto spirituale, che ne deriva, la Santità di N. S. le fa continuare, e in tal congiuntura fa diligentemente osservare, se le Cappelle Rurali restano benproviste delle suppellettili facre, altrimente le fa da' loro Padroni provedere di tutto ciò che fa di mestieri per rendere a Dio il dovuto culto con ogni maggior diligenza. E per mostrare quanto grande sia il giovamento, che ricavasi dalle fante Missioni, non sarà fuori di proposito il brevemente riferire con quanto gran profitto fiansi praticate nella sua Diocesi d'Ancona dal Sig. Card Marcello d'Aste Vescovo di quella Città, il quale fin dall'anno 1702 aveva cominciato a farle godere a quei Popoli per mezzo del Sig. Abb. D. Filiberto Pateri Canonico di Mocalieri in Piemonte, Gentil'uomo del Sig.Card.e del P.Federico Sardi GesuitaTeologo di S.E.i quali dal pulpito, e pe rle strade istruivano iFedeli nelle massime di nostra santa Fede, ed il P.M. SpinaMinor Conventuale, e Confessore del Sig. Cardinale insieme con altri cotinuamente affisteva a ricevere le Cofessioni Sacrametali le quali perlo più erano generali di tutta lavita trascorsa, intervenendovi anco il medesimo Sig. Card che in tal congiùtura faceva la visita Pastorale per la sua Diocesi. Aveva S.E. ottenuta dalla Santità di N. S. un Indulgenza Plenaria anco applicabile per modo di fuffragio per l'anime de'morti, perlochè con tale occasione si fecero in molti luoghi della Diocesi frequenti Comunioni Generali ; e perchè la felicità delle Pecore necessariamente deriva dalla bontà de'pastori, perciò il medefimo Sig. Card. volle, che tutti i Parochi della fua Diocesi facessero gli esercizi spirituali, facendogli sotto la direzione delle sopranominate persone unire a sue spese nel suo Palazzo della Villa di Montesecuro. Ne diciò cotento procurò col P.Generale della Comp.diGiesù di avere il d.P.Tom. mafini, il quale con indicibile carità, e portato dal suo ardetisfimo zelo della falute dell'Anime, e niente perdonado al fuo debole corpo; quantunque confumato dagli anni prontamente vi andò,e sopra ogni credere su grande il frutto spirituale,

222

che vi fece,e di gran consolazione la mutazione di vita, che si vide in quei Popoli. Perlochè venuta la prima fcossa del terremoto trovossi, (grazia al Signore) quel popolo ben preparato, e veramente può dirsi, che S.D.M. avesse ispirato a S. E. di far santificare quell'anime con tanti atti di Cristiana pietà, co' quali poterono meritare dalla Divina Misericordia l'essere preservati da sì gran pericolo. Non tralasciò però il Signor Cardinale col suo solito zelo di fare conoscere ne? frequenti ragionamenti, che faceva in congiuntura dell', esposizione del Venerabile nella sua Cattedrale la necessità di un' intiera emendazione de costumi, come anche la moderazione del luffo, e la troppo libertà delle conversazioni, e nuovamente fece dar principio in quella Città alle Milsioni da Padri Cappuccini, durante le quali grandissima fu l'edificazione, con cui tutti quei Cittadini si segnalarono con co-, tinue dimostrazioni di singolarissima pietà . E riconosciutone alla prova sì grande il profitto spirituale, le ha però di nuovo fatte fare nel passato mese di Dicembre dal Signor D. Fabiano Lambardi Arciprere d'Arezzo. Ed effendo il Magistrato di quella Città andato a S. E. a participargli la prontezza sua in far limosine a poveri, e in far celebrar Mcsse per l'Anime del Purgatorio, e in somma in fare ogni altro atto di divozione, che dal Sig. Card. fosse stata riputata più confacevole, con esprimere ancora la loro intenzione di far cantare il. Te Deum in rendimenti di grazie al Sig. Iddio per aver preservata la Città da questo flagello, S. E. approvando tutte le altre cose, voile, che solamente si soprassedesse in far cantare il d. Inno di ringraziamento, dicendo essere più a proposito l'attendersi frattanto a placare l'ira di Dio sdegnato con atti di vera penitenza, e veramente la seconda scossa. di terremoto sopraggiunto la mattina de due di Febbraio fece vedere, quanto gran bisogno vi fosse di placare S. D. M. poiche fu quella cotanto terribile, che si deve ascrivere a prodigio, che non restasse affatto atterrata quella Città ordinariamente molto foggetta a danni del Terremoto. Dopo que-Gg

Therefore I Share

sta scossa S.E. fece chiamare il Capitolo di quella Cattedrale, e il Magistrato di quella Città, e con volto sereno infinuò loro il grato riconoscimento, che dovevasi avere della singolarifsima grazia per intercessione della Santissima Vergine di Loreto goduta da quella Città in così fatto pericolo, che però pregavagli a voler secondare la sua pia mente nel portarsi a piedi a visitare la Santa Casa, per ivi rendere copiosissime grazie a quella B. Vergine, il che tutti più che di buona voglia stabilirono di prestamente fare, ed in effetti il di 12 di quel mese il Sig. Cardinale colla sua famiglia, col Capitolo, e col Magistrato, ed insieme con una moltitudine infinita di Popolo andarono processionalmente a visitare la Santa Cafa, e nel viaggio fu tenuto si fatto ordine, che divisi in tre squadre, la prima fu regolata dal P. Segneri Gesuita, degno fratello del P. Paolo, che pochi anni sono passò all' altra vita, il quale con una straordinaria divozione venerala Vergine Santissima di Loreto, onde da molti anni a piedi nudi ogni mese va dalla Cirrà di Ancona a visitare quel Santuario, nel quale fù perfezzionato l'ineffabile Miftero dell' Incarnazione di Gesù Cristo nel piissimo utero di quella, e alla testa di questa andava il Sig. Card. predetto colla sua famiglia, il Capitolo e il Magistrato: la seconda era guidata dal Sig. D. Agostino Isnardi Vicario Generale di S. E. composta tutta di Sacerdoti, Religiofi, e d'altre persone Ecclesiastiche. E la terza dal P. Gio: Maria Camerata Sacerdote dell' Oracorio di S. Filippo, la quale era composta di varie persono feeolari, e per istrada offervossi un rigoroso silenzio, andando tutti fempre divotamente orando, e la fera ripofaronsi alla Villa di S.E. a Sirolo. Alquanto lungi da quel luogo fu S. E. incontrata procefficitalmente da quel Clero con Cotta, portandofi il Santiffimo Crocififfo alla testa di tutti dal Paroco a cui avvicinatoli il Sig. Cardinale fi pose inginocchioni ; e farta orazione al Crocifisso, baciollo, e presolo dalle mani del Paroco, portollo esso medesimo infino alla Chiesa Parfocchiale di detto luogo, dove già di suo ordine

dine fi era esposto il Venerabile, e dettesi alcune Orazioni. diede la benedizione al Popolo, dopo di che con tutta la Comitiva si ritirò alla Casa del Sig. D. Alessandro Fiorentini, Vicario Foraneo di Sirolo, ove fece a sue spese preparare a tutti la Cena di magro per atto di penitente pellegrinaggio, e mentre si cenava il predetto Sig. Abate Pateri leggeva un libro, in cui fi trattava della necessità di placare con opere meritorie l'ira di Dio, e la mattina de' 13 coll' istess'ordine avvicinandosi a Loreto furono incontrati un. miglio in circa lontani da quella Città da Monsig. Gherardi Vescovo, e da Monsig. Agostini Governatore della medesi+ ma vestiti con abito viatorio, e cantando con somma divozione le Litanie della B. V. entrarono in Loreto, ed essendo andato a ripofarfi nel Convento de' PP. Cappuccini, Monfiguor Vescovo poco dopo mandò da S. E. il Sig. Canonico D. Niccolò Guerrini suo Vicario Generale con darle ampla permissione di dare la benedizone Vescovale, che fu dal Signor Cardinale gradita, e accertata. Preso alquanto di riposo sportaronsitutti umilmente a visitare la Santa Casa, ove dopo breve Orazione fu fatto un facro ragionamento dal P. Angelelli della Compagnia di Gesù, e dettafi dipoi dal Sig. Cardinale la Messa privata, ciascheduno in tutto quel giorno attele a paffare il tempo in orare in quel Sacro Santuario, e a divotamente prepararsi per la Comunione, che dovevasi fare il seguente giorno, essendosi fatto apprestare a cutti dal Sig. Cardinale il definare, e la cena nel detto Convento dei Cappucini, e la mattina poi delli 14 portaronfitutti proces-Gonalmente alla Santa Cafa, e dettafi dal Sigi Cardinale la Messa nella Santa Cappella, cibò tutti colla Sacrosanta Eucariftia, facendo in cale occasione un Sacro discorso, che mosfela lagrime di cenerezza non meno il Popolo fuo i che rutti glialeri Popoli là processionalmente concorsi da sutte les parti della Marca con atti di ftraordinaria penitenza . le infine rese le grazie alla B. V. lasciò una Pianera di tela d'argento vagamente ricamata, un Camice per la finezza, ed altezza del merletto di gran pregio, un Calice colla coppa d' oro, e col piede d'argento, guarnito di varie pietre preziose, la sua Crocetta da Vescovo adornata di Diamanti, il suo Anello di valore di cento Doppie, ed infomma tutto il bifognevole al servizio di un Vescovo nel dire la Messa privata; e S.E. volle accompagnare si fatto dono con una straordinaria segretezza, facendo lasciare tutte le sopraddette robe da D. Marcantonio Natali suo Caudatario, senza che egli in conto veruno comparisse, sicchè per all'ora niente se ne feppe, ancorachè poi la fama divolgasse quest' atto di singolar pietà del Sig. Cardinale; dopo col medesimo seguito, e nell'istessa forma portossi S. E. a visitare il miracolosissimo Crocifisso di Sirolo, dove tese nuovamente le grazie coll' Inno di ringraziamento, e data la benedizione, fece nell' Istessa sua Villa dare un lauto desinare di grasso a tutti. Le Confraternite tutte di Ancona mosse dal buon' esemplo di S. E. e altresì molti Cavalieri , e Dame dell'istessa Città andarono dipoi in vari giorni processionalmente con atti di straordinaria penitenza, ed anche a piedi scalzi a visitare la Santa Cala, il che pure fecesi da molti de'circostanti Popoli, e particolarmente col seguito di gran gente, e di molte Dame, e Cavalieri andovvi Monsig. Fedeli Vescovo di Tesi,da Ofimo eziandio colla maggior parte de' Canonici, e congran seguito di Nobiltà, e di altro Popolo andovvi il Vicario Apostolico Sig. D. Gio: Battista Bassi Canonico di Torino, e da Fermo grandiffimo fu il numero delle genti, che in fimigliante Processione visitò quella B. V. Ed avendo ancora il Popolo della Terra di Matelica fatto il Voto di offerire a quella una Lampada di argento di valore di scudi 600 incirca, non si può bastantemente spiegare la prontezza, contui tutti di quella Terra sì Uomini, come Donne, sì ricchi, come poveri vollero contribuire ad una così divota azzione, e a tale arrivò la pietà di alcune povere donne, che non volendo restar prive del merito di dovuta gratitudine a sì gran Benefattrice; di buona voglia levaronfi anelli, vezzi, ed altri si fatti loro ornamenti, perche il prezzo tosto s'impiegasse nella sopraddetta Lampada, la quale prestamente fatta, su con umile, e numerosa processione portata in osserta alla

Santa Cafa.

E per l'istessa ragione d'intercedere da Dio misericordia ne'scuotimenti della Terra, da molte Città, e luoghi dello Stato Ecclesiastico è stato in questa occasione eletto per loro Protettore S. Francesco Borgia, il che hanno fatto le Città di Fermo, di Spoleti, Città di Castello, Terni, Recanati,e Tivoli, e i Castelli di S. Elpidio, di Mogliano, e di Morefco, anzi di vantaggio in Terni il Magistrato di quella Città fupplicò Monfig. Sperelli Vescovo della medesima a fare, che figuardi sempre il giorno festivo di detto Santo, come so fosse di precetto, e il Magistrato di Città di Castello si è obbligato di far cantare ogn'anno circa il tempo del feguito Terremoto una folenne Messa, e Vespri Votivi : In Recanati altresì nella Sala pubblica fi è esposto un Ritratto di questo Santo, le di cui Immagini si sono affisse in Macerata in tutto le Case della Città: Grandissimo im Perugia, ed in altro Città ancora è stato il concorso agli Altari, ove era la sua effigie, e le Popolazioni intere sono andate processionalmente a visitare gli Altari ad onoró di S. Francesco eretti per ringraziarlo del patrocinio godutone, come fingolarmente hanno fatto quelle di Monte Ottone, e di Monte Rubbiano, andado a tal'effetto alla Chiesa de'Gesuiti in Fermo,e in quest' ultima Terra, come anche nella Città di Tivoli,e in Monte S. Angelo si è risoluto di fabricarli una Cappella, e nella Terra di Morcico, che è nella Diocesi di Fermo è stata già folennemente gittata la prima pietra d'una Chiesa, che dalle fondamenta si alza ad onore di si gran Santo.

i. Grande fu altres la divozione, che in sì fatta congiontura dimofrosti dalla Città di Bologna, la qual' ebbe singolar siducia nell'intercessone del B. Francesco Solano a gra ragione creduto gran Protettore de' Fédeli ne' pericoli de' Terressoni, di che, diede un gran saggio essendo ancora vivosposichè, come leggesi nella di lui vita stampata in Roma,

Clark .

l'anno 1672 nel lib. t. Cap. 20. e ne' Processi della Canonizazione di quelto Beato, per cui con grand'affetto assiste in Roma il P.Fra Niccolò da Leon Lettore Giubbilato, e Qualificatore della Sacra Inquisizione, essendo l' anno 1600 orribilmente scossa da un terribile Terremoto la Città di Lima, il di seguente a si fatto scuotimento, stando il Popolo nella Chiefa de' Frati Minori, ov' era esposto il Santiffimo Sacramento umilmente domandando misericotdia al Signore, il Terremoto nuovamente al comando del B, Francesco faceasi sentire, e cessava secondo ch' egli comandava alla terra il tremare,o lo star fermo, commovendo in tal guisa a straordinaria penitenza tutta la gente, che trovavasi in quella Chiefa. All'intercessione dunque del B. Francesco ricorrendo il Popolo di Bologna, celebroffi in di lui onore nella Chiefa de'PP.Minori Offervanti un'Ormvario, in cui ogni fera fi elponova il Santiffimo Sacrameto gol quale dopo varie Orazioni davafi la benedizione i conceffafi dall' Eminentifs: Sig. Cardinal Dadda Legato l' Indulgenza di fette anni, e di fette quarantene per l'ultimo giorno, nel quale ffraordinariamente grande for il concerfo di ogni forte di gente, che colla Sacra Communione, e con altre devozioni rigorrevano a) Bearo, acciocchè colla fua intercessione placaffe lo fdegno di S. D. M. bett tettette.

Nella Feftivirà del Serafico P. S. Francesco. N. S. serviso da Signori Cardinali Panfilj, e Ottoboni andò a vistare la Chiefa a detro Santodedicata nella Contrada di Ripas, edoppo por portossi a vedere la nuova fabrica, che col disegno del fopranominato Cavalier Carlo Fontana ivi all'ora facevas e al profente è affacto terminata vidi una Casa chiamana di Correzzione, in cui tinchiudonsi quei giovani, a quali traviando dal buon sentiero, fa di mestieri l'escrettoondori su la strada del ben'oprare se quivianon tengossi oziosi, ma sono obligati ad esercitarsi in moste arti, le quali frattanto imparando, e dando buon saggio di se, sono poi postinella, primiera libera y e insue ando a vistare la Chibsa della Mario.

donna dell'Orto, la quale poc'anzi era flata vagamente ornata con pitture di celebri Maestri di quell'Arte, e con abbondanza di stucchi messi a oro a spese dell' Università de' Pizzicajoli, e Fruttaroli di Roma. E alli 6 di detto Meso Festività di S. Brunone il medesimo Nostro S. Padre servito da'Sig: Cardinali Sacripante', e Paolucci, si portò alla Chiesa di S.Maria degli Angeli tenuta da'Monaci Certosini, della cui Religione, effendo egli Cardinale, era Protettore, ed ivi intervenendovi molti Signori Cardinali, e gran numero, di Prelati, celebrò la Santa Messa all'Altare di detto Santo, a cui nell'istesso giorno dell'anno 1700 l'avea la prima volta celebrata; il che pure avea fatto ne'due seguenti anni, ed in questo medesimo Mese due altre volte su veduto Ni S. congran devozione visitare le Chiese di Roma, la prima su il dì 14, in cui ne'primi Vespri di Santa Teresa, servito da' Sig. Cardinali Rubini, e Sperelli, andò a visitare la Chiesa di S. Maria della Scala, e la vicina Chiesa delle Monache di S. Egidio, nel cui Monastero entrato, ammise al bacio del plede tutte quelle Monache che con grand' esemplarità professano l'Istituto della loro Madre S. Teresa , indi si portò alla Basilica di S. Maria in Trastevere, nella quale per il restauro del Portico con tanta magnificeza fatto fare dal Papa, come si è detto di fopra, quel Capitolo avea erette due lapidi, nell'una delle quali alzata fotto il Portico leggefi ques fa seguente Iscrizione

CLEMENTI XI. P. M.

Quad in 19sis Postificatus Primordiis

Antiqua sua in Deiparam Virginem pietatis,

As pracipui in bane Bassicam Cultus instinctu

Veterem Porticum satisficantem

Magnissicatius ressis,

Et ad tuendam loci Religionem

Cancellis ferreis circumseripserit.

- 2013 Grasum aclepsi beseficii monumensum posuere

e nell'altra alzata in Chiefa preffo la Sagrestia leggesi puro la seguente.

## CLEMENTI XI. P. M.

Christianam Rempublicam santitè, at sapientissimè moderanti Ob hanc Basticam eximia benesicentia decoratam Capitulum , & Canonici

Gratum , devotumque animum testari cupientes Solemne Anniversarium Die xxiij. Septēb. perpetuo celebrandib Duobus eiusdem Pontiscis Patruis pietatis, ac doctrina laude

Quorum mortales exuvua bic condiça funt
Philippo feilicet huius olim Ecclefia Canonico,
Et Annibali Vaticana Bibliotheca Prefecto

Omnibusque aliis infignis Albanonium Familia Progenitoribus ac Posteris

Decrevere
In tanti Benefactorisobfequium, as perennem rei memoriam.
Capitularis Decreti

Anno Domini MDCCII.

Nella qual Bassica con nobilissimo apparato, e con granacopia di lumi, secondo il solito, era esposto il Venerabile, e ed infine andò alla Chiesa di S. Calisto Papa, e Martire, dia cui in quel giorno ricorreva la Festa: la seconda volta su il dì 28 Festività degl'Apostoli SS. Simone, e Giuda, nellamatrina del quale servito da Signori Cardinali Panciatichi; e Panssili si portò alla Bassica di S. Pietro, in cui privatamente celebrò la Messa all'Altare di detti Santi, dopodichè entrò nel vicino Palazzo Apostolico, in cui dessinò, e sirattanta vide il Giardino, e Cassino di Pio IV. totalmente rissaurato si nella Pittura, come nella Scultura, ed Architettura, ridotto in buon stato sotto la direzzione, gusto, e grand' intendimento del Sig. Cardinal Panciatichi, e la sera ritorà al Ouirinale.

Siccome cinque altre volte con gran piacere, ed applauso del Popolo su veduto nel seguente mese di Novembre,la prima delle quali fu il quarto giorno di quel mele,ino cui vestito degli Abiti di lana, e servito da Signori Cardinali di S.Clemente, e Gabbrielli, andò a visitare la Chiesa di S. Gregorio, in cui facevali POttavario per suffragio dell'Anime de'Defunti, ed ivi ricevuto da molti Signori Cardinali vestiti di pavonazzo, e dal Sig. Cardinal Ottoboni Abate Commendatario di detta Chiesa datoli l'aspersorio, seco devota Orazione per confeguire l'Indulgenza a pro de' Defunti, dopodiche dal P. Abate D. Francesco Maria Ricci fu presentato alla Santità Sua un bacile di Corone dette Camaldole, di cui ne prese alcune con un libretto dell'Indulgenza, e dopo riceve al bacio del piede il predetto P. Abate, ed il Padre Abate Pietro Francesco Gallicci, dignissimo Procu-: rator Generale dell' Ordine Camaldolese, il P. Abate D. Francesco Angelico Miconi, e il P. D. Pietro Canneti Cremonese Abate del Monastero di Bertinoro, e tutti gli altri Monaci di quel Monastero. Dipoi Sua Santità deposte le, vesti di lana, e prese quelle di seta, si portò a visitare la Chiefa di S. Carlo nella piazza de' Catinari, nella quale fu ricevuto da alcuni Signori Cardinali vestiti di rosso. La seconda volta fu il di 8 dell'istesso mese, in cui servito da' Sig. Cardinali Spada, e Ottoboni nuovamente si portò a vedere la Chiefa di S. Teodoro in Campovaccino, e rammemorandosi in quel giorno la Festa de'Santi Quattro Coronati, andò, a visitare la Chiesa a essi dedicata, e dopo fatta Orazione, entrato in quel Monastero, ammise al bacio del piede tutte le Monache, e zittelle, che vi stavano, ed infine andò a fare Orazione alla Basilica Lateranense, ricevuto dal Sig. Card. Panfilj Arciprete. La terza fu il decimoterzo dì , in cui per la Festa del B. Stanislao Kosca, che in quel giorno si celebrava, a piedi,e servito dal Sig. Card. Imperiali andò a vistare la Chiesa di S. Andrea de Padri Gesuiti, e dopo fatta Orazione, entrò in quella Casa, e salì alla nobile, e decorofa Hh

rosa Cappella, eretta in onore di detto Beato nella Camera, in cui passò al Cielo. La quarta fu il di diciottesso , in cui servino da Sig. Card. Carpegna, e Francesco Barberini, si portò a S. Pietro per la Festa della. Confacrazione di detta Bafilica, e insine l'ultima volta su il di 23, giorno cotanto memorabile al Mondo Cristiano, per essere l'Anniversario della Creazione del Santissimo Pontesse, nel qual giorno servito da Sig. Cardinali Acciajoli, e Pansilj si portò alla Chierita di S. Clemente.

E nel feguente Mefe di Dicembre tenne N. S. la mattina. del di 17 Conciftoro fegreto, in cui con fommon applaufo promoffe alla Porpora Cardinalizia Monfignor Francesco-Pignattelli Arcivescovo di Napoli, che ritornava dalla Nunziatura di Polonia, pronunziandolo Cardinale colle seguenti parole.

VENERABILES FRATRES.

R Ecurunt dies Orationi, & Ieiunio consecrati, Ideo juxta prifetum maiorum Nosseoum morem. Ad gloriam Omnipotentis Dei, Santlaque Matris Ecclessa sissossimo decue creare Intendimus unum Prasbiterum Cardinalem, videlicet Franciscum Archiepscopum Neapolitanum, & quem Nos censemus, ut Pradecessoris Nosseo, qui carnem, & fanguinem respicere usque ad obitum constantissme reculavit, meritissimum Agnatum, Quive non minus ob suas & Sacra Antistite digmas virtus es commendatus Pontificia Nossea largitatis primitias experiatur. Quid Vobis Videtur ?

Alle quali parole tutti i Signori Cardinali con grand'applauso risposero, commendando la promozione di questo de-

gnissimo soggetto.

Nel medefino giorno destinò per portare la Berretta al novello Cardinale il Sig. Abare D. Annibale Albani fuo. Nipote, che pochi giorni dopo fi trasferì a Loretto, ove fece la funzione di presentare la Berretta, conducendo seco per Camerata il Signor Abate Domenico Riviera da Urbino, e vi andò anche il Signor Abate Giustiniano Chiap-

Chiapponi, uno de Maestri delle Cirimonie Pontificie. E venuta la solennità del Santissimo Natale, Sua Santità vestito colla Falda, coll'Amitto, col Camice, e Cingolo, e colla Stola, prima di andare in Cappella fece nella stanza de paramenti la funzione di benedire lo Stocco, e il Berrettone, che dalla detta Stanza fino alla Cappella fu portato da Monsig. d' Oria, ultimo Chierico di Camera avanti la Croce, ed ivi due Mazzieri lo tennero tutto il tempo dell' Officio, e della Messa súll'Altare nel Corno dell' Epistola; Dopo N. S. presa la Cappa grande di Velluto Cremesi guarnita con pelle d'Armellino, e col Cappuccio in testa. fermato sopra le spalle con due Spilli d'Oro, si portò a piedi alla Cappella, dove sedette nel Trono senza l'assistenza de Sig. Cardinali Diaconi, stando solamente nel consuero suo luogo il Sig. Canonico Cassina Maestro delle Cirimonie; Cantaronfi le Lezioni in mezo della Cappella da Signori Cardinali Diaconi, e l'ultima si cantò da Sua Santità medesima senza partirsi dal Trono, assistendovi allora due Sig. Cardinali Diaconi, e a piedi del Soglio due Votati della Segnatura in guifa d' Accoliti co' Candellieri . Domandò Sua Santità la benedizione, chinando la testa verso la Croce, e dicendo Jabe Domine Benedicere, e niuno rispose, ma folamente dopo un poco di pausa il Coro disse, Amen. Terminatofi il Mattutino, depose N. S. la Cappa, e preso il Manto, assistè alla Messa conforme il solito, che su cantata dal Sig. Cardinale Colloredo primo Penitenziero, in Iuogo del Sig. Cardinale di S. Cesario, al quale come Camarlingo di S. Chiesa sarebbesi appartenuto il cantarla, se fosse stato dell'Ordine de'Preti, e non del Diaconale, com' egli è, e questa terminata, S. Santità tornò nella Stanza de paramenti, ove deposti gli abiti Pontificali, si ritirò nelle fue stanze, e fattosi giorno, celebrò nella sua Cappella. privatamente le due Messe, e dipoi portossi nella Basilica di S. Pietro colla folitaSede gestatoria, col Triregno, e colli abiti Pontificali bianchi, avendo a' lati i due gran ventagli, pre-

H h 2

ceden-

cedendo avanti la Croce tutti i Triregni, e le Mitre preziofe, e ivitenne Cappella Papale, in cui egli medefino cantò folennemente la terza Mesta, nella quale dopo detro nelle lingue Latina, e Greca l'Evangelio, di propria bocca recitò un' eloquentissimi Omelia, durante la qual Messa fariono parimente tenuti si predetto Socco, e berrettone da duzMazzieri nel Corno dell'Epistola, e ne due seguenti giorni teine secondo il solito Cappella nel Palazzo Vaticano, e in quella della mattina della Festività di S. Gio: Evangelifa, il Sig. Abate Gasparo Spada Nobile di Terni al presente
Auditore della Nunziatura di Napoli soce un' Orazione latina y che si universalmente da tutti sopra misura lodata,
chè la seguente.

Discipuli, quem diligebat sesus, Beatissme Pater, vera, de maxima laus est, quod solus in pettore illius recubuerie, de illius Tesauros Sapientiae, de Scientia Dei ore tacito bauseri: in principio enimerat Verbum, quod in mente Patris dicitur, in gremio Matris auditur, in Evangelio Joannis seribitur. Quanta Patris altitudo, qua Verbum absondit in diel Quanta Matris puritas, qua Verbum ostendit in noste! Quanta situm, de quam purum Joannis Evangelium, quod Verbum describit, ut latet in radiis, ut patet in tenebris, ut ex Mente, Patris descendit in Ventrem Matris, de ut ex utriusque sinu se se in Divinis literis adorandum, de amandum exbibuit.

Conscripserunt alii humanitatem Christi, quia aternam tot retro Jaculis, nec intelligere satis licuit Sapientiam, nec legere, non inopia Verbi, sed libri, nec penuria lucis, sed speculi: Überrimo, & sublimiori splo Divinitatem Christi proseculus est Joannes, ut qui in locum Christi morientis apud Matrem sussessi est squaretur Areana Dei, qua non licet homini loqui, & qui des one Patris solus bibit, Evangelium omnibus bibendum disfunderes:

Priufquam Maria veniret in Mundum, nullum gratia repererat speculum sine macula, in quo Verbum se hominem faceret, quia neminem natura pepererat sine culpa: priusquam so-

anne

annes eveheretur in Apostolatum, nullum Ecclesia viderat librum sine figuris, in quo veritatis Verbum se scriberet, quia in nullum adbuc Amicum fuam omnino Animam effuderat Chriflus: Maria Virginitatis illibato flore aternum Patris Verbum concepit in tempore, & paritura silentio, dixit omnia brevi Verbo: Joannes Virginitatis , Virginis custos, abbreviatum Dei Verbum explicuit in Evangelio, & pradicaturus super tecta. utramque illius generationem enarravit: Maria Solem infinitum definivit in Carne, & majorem Mundo scripsit in puntto : Jeannes lumen inacceffibile tetigit calamo, & quos recepit radios , reddidit fine furto : Maria filium, ex quo facta est, peperit ejusdem Mater, & Filia, & licet breviorem, & in alien 1. weste ediderit mon edidit tamen alium , nec minorem , sed minoratum: Joannes tanti Mysterii interpres , & scriptor , Verbum, qued omnem superat mentem, animo concepit, literis expresset, nec aliud est ejusdem Verbi genitura discrimen, quam Patris , & Matris , Mentis , & Carnis , Oris , & Ventris, Speculi, & Calami : Idem enimex Matre filius, qui ex Patre: eadem in Carne Sapientia, que in Mente; & sicut Ventrem Maria elegit, ut in Carne fieret sensibile ; sie animum Joannis , ut in Evangelio fieret intelligibile.

Quid Ecclesia non contulit Evangelium Joannis? etiamnum serperent. & in toto Terrarum Orbe grassarentur bareces. niste eas veluti in cunis presecasset beroicus. & omnibus sabinum Evangelisa: și enim in principio erat Verbum: Cur Arius audet estatire, erat quando non erat? silverbum erat apad Deum: Cur Sabellius Divinas in Trinitate Personas confundere nititur? per ipsum omnia facta sint: Cur Manichai duo excogitarunt rerum principia? Certé omnes, & singulos errores voce pracoci repulit Joannes, quem Pecsus Christia silvetum secti e Petrum quidemin Monte Tabur erudivis Christias, sech spetati, boum quidemin Monte Tabur erudivis Christias, sech spetati, boum quo dedis: Pasio in Calum rapto nudavit Divina Mentis penetralia, sed copia luminum inopem Verborum secti. Joannes ex mente, & ex pedore tantam rerum divinarum eloquentiam sercepis, su luculenter omnia Mysteria consorioserie.

Quid

246

Quid igitur mirum, quod Joannes omnibus numerts abfolutus fato fuo obierit, cum folus Christo morienti adstiterit. & ejus morte, antequam moveretur, occubuerit ? Nam Maria in locum Christi datus, ita illum expressitut no Joanne Christus post mortem vivere visus sit, ut Joannes adbuc vivens, in Christo obiisse credi potuerit.

Si chiuse frattanto il corrente Anno con una solennissima. Festa fatta il di di S. Silvestro dalle Monache, che hanno la Chiesa dedicata a questo Santo, della quale poco prima si era scoperta la facciata nuovamente fatta, e in di cui memoria leggesi dalla parte interiore incisa in marmo la seguente Iscrizione.

## D. O. M.

Externum Sacri Templi prospectum Maria Archangela de Mutis Abbatisa vigilantissima Tertio sui regiminis anno M. DCCIII. Monasterij proventibus Construxis, decoravit, Vt gentes laudent in portis Opera Domini

E nell'istesso giorno per rendere grazie a S.D.M. de benefizi concessi in tutto quell' anno a questa Alma Città, i Padri Minori Osfervanti di Araceli adiempendo la Regolaz, che loro comandaciò, esposero il Venerabile, e fattosi da uno di quei Padri un divoto discorso, si cantò l'Inno Te Deum Laudamus; la qual funzione la fera patimente, si fece da Padri Gesuiti alla loro Chiesa del Gesu, dopo cantati so lennemente i primi Vespri per la solenaità, che ivi con indicibile magnissicenza si celebra della Circoncissone di N.S. Gesù Christo, e dopo la, Cappella tenuta in quel medssi.

mo giorno nel Vaticano, c'intervenuero molti Sig. Cardinali, fra quali il Sig. Cardinal Carpegna Vicario di Sua. Santità, vefitto di Piviale intonò il predetto Inno, il quale fu poi cantato da Mufici, e dopo diede la benedizione col Venerabile ad un infinito numero di gente, che era concorfa in quella Chiefa.

Frattanto stavano colmi di miserie i poveri abitatori di Norcia, dove mai cessarono affatto i tremori della Terra, e perchè l' unico loro follievo confifteva nell'amorofa beneficenza della Santità di N. S. però tutti confidenza ricorsero per mezzo de Sig. Abati Ludovico Senzasuono, e Angelo Fusconi a Piedi di S.Santità, per ringraziarlo della carità dispensata in loro ajuto, e per supplicarlo della continuazione, dando altresì loro facoltà d'invigilare appresso i Signori Cardinali Paolucci, e Ottoboni, Protettore di detta Città, e in tutte le Congregazioni, e douunque lo richiedesse il bisogno, e uditesi dal Papa le loro suppliche, ordinò, che la Congregazione già deputata sopra tal'affare provedesse, secondo giudicasse più espediente per sollievo di detto luogo, e anche del Contado, e volle, che intervenisse in detta Congregazione Monsig. Pietro de Carolis, che in quel tempo si ritrovava in Roma, e sentite le loro necessità espresse in due memoriali stampati, e altresì i modi, che parevano propri per dar loroqualche souvenimento, la Sacra Congregazione prese riparo co' presenti Decreti.

Die 15. Jan. 1704.

Onfulendum Santilifimo, quod onera Cameralia non fine exigenda per quinquennium juxta gratiam jam factam; Ita tamen ut prafata gratia non fuffragetur yisqui post Terremotum difeeserunt, & infra duos menses a publicatione prafentis resolutionis non redierint; neque, etiam suffragetur yis, qui infra quatuor menses non inceperint incumbere reparationi adissiorum.

Pro expurgatione subministranda esse scuta mille pro Terra NurNurse, & 500 pro Terra Cascie, & transmittendum esse Architectum Bujalinum cum codem sipendio a R. C., solvendo, quo transmissi suit Spoletum, ea tamen lege, quod a nemine possit recipere aliquam mercedem, seu premium etiă ratione accessium, & concedendas esse easdem facultates D. Commissario, que sucunt alias concesse Guernatori Spoletano probujulmodi essetu.

Pro reparatione Palaty Prefetture Nursse; nuncupati la Cafellina subministranda esse a R. C. Scura 600, & alia 400 pro reparatione Palaty Gubernatoris Cassis, sine prejudition men Jurium R. C. & dummodò non transcat in exemplum.

Subministranda esse (cut. 800. pro reparatione Monasteriorum, tam Nurse, quám Cascis, erog anda tamen ad benessicium illorum, quibus sit unio co sist distributio a D. Commissirio collato negotio cum Ordinario; Et quo ad unionem ad D. Secretarium Congregationis Episcoporum, Or Regularium juxta mentem.

Quoad unionem Ecclessarum Collegiasarum in Decretis; & quoad modum, ad Congregationem Episcoporum, & Regulatium, & pro executione ad Eminentissimum Cardinalem Prodatarium.

Quoad venditionem Ecclesia S. Joannis ad Secretarium sum D. Oratore Religionis Hierosolimitana.

Quoad venditionem Monastery, & Ecclesia S. Clarand D.

Paraccianum cum D. Preceptore S. Spiritus .

Quoad vendisionem Monasterij, & Ecclesis Santisstima Trinisatis ad D. Commissarium cum cistem Patribus Congregationis Oratorij

Quoad restaurationem Ecclesiarum Beneficiorum Simplicium Ad Ordinarium, qui compellat prout de Iure

Quoud restaurationem Ecclesie, & Monastery S. Benedicti ad D. Cardinalem Pauluccium cum Sanctissimo.

Quaad ecteras Religiones, pro reparatione propriorum Conwentuum, & Ecclessarum, ad D. Secretarium Episcoporum, & Regulasium juxta mentem.

Quoad

Quoad reparationem Parochialium in Comitatu existentium, ad Eminentissimum Cardinalem Prodatarium cum Sancissimo.

E la Dataria in conformità di questo Decreto diede mille scudi per ristaurare queste Chiese Parrocchiali, che sono cen-

to cinquanta.

Quoad Terras Montis Leonis, Cerreti, Arquata, & Comitatum ejujdem Terrarum fubministranda esse scutta mille distribuenda Arbitrio Commissarij, ad essetium tamen illa erogandi in reparatione, & reaptatione edisciorum, & quoad exemptionem onerum Cameralium nihil.

Quoad supplices libellos caterorum locorum dilat a.

Falla Relatione Sanstitas sua approbavit -- C. Origus . Avvicinavasi il tempo, nel quale su tanto orribilmente scossa la Gittà di Roma da sopra riferiti terremoti, onde la Satità Sua per rendere grazie a Dio dello scampo da si grave pericolo, ed insteme per sempre più mantenere la divozione nel Popolo, sece pubblicare dal Signor Cardinal Gaspero Carpegna suo Vicario varie Ingulgenze, che contengonsi nella seguente Notificazione.

A Vvicinandost quei giorni, ne'quali nell' Anno scorso piacaque al Signore, per darci maggiore spazio di penitenza, di mostrare bensì con replicati, e gravi scuot imenti della Terra, a quest' Alma Città di Roma quest stagello, che pur troppo meritavano le nostre colpe, ma però insteme di non sarcene provare, le percosse, preservandoci per sua instinta honta da quelle deplorabili calamità, alle quali in quel tempo miseramente soggiacquero tante altre Città, e suogbi delle Provincie vicine; e perciò esseno, con cuore contrito, e umiliato, sagrifici di lode all' Altissimo per le copiose misericordie ustateci, anche ad oggetto di poterne meritare la continuazione in avvenire.

Quindi è , che la Santità di Nostro Signore, siccome seriamente ammonisce tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro sesso a no trascurare la puntuale, ed esatta esservanza di quelle promesse, o proponimenti il pubblici, come privati, che allora secero per placare l'ira Divina, ricordando lora, che Deus non itridectur; così con tutta l'essecati maggiore del suo Paterno zelo non lassia di esortargli a ranmentari nell'issali tempo, in cui renderanno grazie a S. D. M. di tanti, e si gran benesizi compartitici, d' implorare insseme il Divino ajuto negli altri presenti gravissimi bisogni della Repubblica Cristiana, e pur troppo noti pericoli della Religione Cattolica.

Et affinche poi i medesimi Fedeli abbiano a porgere a Dio con maggior fervore le loro pregbiere per il fine fuddetto, e specialmente per ottenere dalla fua Onnipotente,e pietofa mano quella. pace , e concordia tra Principi Cristiani , che il Mondo non fa , ne può dare, e di cui tanto ha bisogno l'afflitta Cristianità; la Santità Sua concede Indulgenza plenaria , e remissione di tutti i peccati a quei Fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, che dope aver fatto qualche atto di pietà Cristiana in uno de' quattro giorni antecedenti alla proffima Festa della Cattedra Romana del Principe degli Apostoli San Pietro , cioè Lunedi 14 , Martedi 15 , Mercoledi 16, e Giovedì 17 del corrente, con aver in uno di detti giorni o digiunato, o visitati gl' infermi di qualche Spedale, o fatta celebrare una Mesa in suffragio dell' Anime del Purgatorio, o data qualche limofina a poveri, secondo che a ciascheduno suggerirà la propria divozione, o finalmente recitata almeno la terza parte del Rosario, veramente pentiti, Confessati, e Comunicati in qualsivoglia Chiesa visiteranno divotamente la Basilica Vaticana da' primi Vespri sino al tramontar del Sole della suddetta Festa della Cattedra Romana di S. Pietro, ed ivi indrizzeranno l' Orazioni a S. D. M. fecondo l'intenzione di Sua Beatitudine di sopra espressa, con recitare a tal' effetto le preci solite recitarsi in quel Santo Luogo, che cominciano: Ante oculos tuos Domine , &c. o in vece di quelle dieci Pater noffer, e dieci Ave Maria a loro arbitrio .

Inoltre, perche da' Fedeli s' abbiano a recitare con maggior divozzione per li fini fuddetti, dal di 14 del corrente Mefe di GenGennajo sino al di 2 del futuro Mese di Febbrajo inclusive i cinque Pater nofter,e le cinque Ave Maria,che prefentemente con. universale edificazione si dicono ogni sera, quando a un'ora, ca mezza di notte si suonano le Campane di tutte le Chiese di Roma; la Santità Sua accresce per il tempo suddetto l'Indulgenza altre volte conceduta di fette anni, e d'altrettante quarantene a dieci anni, e d'altrettante quarantene per ogni giorno, purche alla recita de'fuddetti cinque Pater noster,e delle cinque Ave Maria, staggiungano anche in detto tempo cinque Gloria Parri, &c. E di più concede Indulgenza plenaria , e remissione di tutti i peccati per una sola volta dentro il medesimo tempo a quelli, cho continuando in tutti li giorni dal detto di 14 del corrente fino al di 2 del futuro Mese inclusive la divozione suddetta, Confessati , e Comunicati in uno de'medesimi giorni , e in qualsivoglia... Chiesa a loro arbitrio, visiteranno una delle tre Basiliche, di S. Giovanni Laterano, di S. Pietro in Vaticano, e di Santa Maria Maggiore almeno una volta dentro il suddetto tempo, ed ivi imploreranno il Divino ajuto per le necessità sopraddette, secondo la pia mente di Sua Beatitudine ..

A quelti, che in uno delli tre giorni di Sabhato, che correranno dal fuddetto di 14 del corrente fino al di 2 del futuro Mefe, vii-fiteranno a love arbitrio una delle Chiefe di quell' Alma Città, che sia dedicata alla Beatissima Vergine, e voi con recitare divoramente le Litanie della medessima, invocheranno per le cause di spora espresse il suo potente patrocinio, concede la Santità Sua l'Indulgenza di trent annie di altrettante quarantene per cias-

cheduna volta.

Vuole inoltre, e comanda Sua Beatitudine, che tutti i Savinoli tanto Secolari, quanto Regolari di Roma, i quali per la dignità del loro grado rapprefentano la stessa priona di Cristo Signor Nostro, ch'è il vero mediatore tra Dio, e l'Uomo, assumendo questo grand' ussizio, celebrino una Messa per ciaschedumo a loro arbitrio in uno degiorni, che corretanno dal desto di 14 del corrente sino al di 2 del venturo Mese, con intenzione di render grazie a S. D. M. per li grandissimi benesizi sin' ora disti 1 2 penpensatici, è per implorarne la continuazione ne presenti accennati urgentissimi bisogni della Chiesa, e del Cristianessmo; per il qual facriscio, e per una sola volta concede loro la Santità Sua plenaria Indulgenza, applicabile anche per modo di suffragio all'Anime de Lusonti; V olendo di più sche per occassone di questa Messa restino liberi, ed escuir dall' adempimento del peso, c che ciascheduno avesse di sodistare nella celebrazione di quel giorno.

Concede parimente la Santità Sua Indulgenza plenaria, remissione di tutti i peccati a tutti quei Fedeli, che dopo aver digiunato la Vigilia della prossima Festa della Purificazione della Beatissima Vergine secondo il precetto, che ne fu fatto dalla Santità Suazin memoria della segnalatissima grazia fatta in quel giorno a questa Città dal Signor Iddio per intercessione della fua gran Madre nostra Avvocata , Confessati , e Comunicati in qualfivoglia Chiefa , visiteranno divotamente la Bafilica di Santa Maria Maggiore, overo quella di Santa Maria in-Trastevere, da'primi Vespri della medesima Festa della Purisicazione fino al tramontar del Sole, o anche in uno de' tre giorni susseguenti , che saranno la Domenica , il Lunedì , e il Martedi della Quinquagesima, a loro arbitrio, e ivi pregheranno Dio, come fopra; aggiungendo la Santità Sua inoltre la facoltà di applicare l'istessa Indulgenza per modo di suffragio all' Anime de' Defonti .

Siccome poi nel giorno, che sarà sempre memorabile, della Festa suddetta, doura solennemente cantars nella Cappella Portificia l'Inno Te Deum laudamus, &c. per render grazie al Signore di quelle, che per sua misericordia si vissibilmente ci comparti in quel giorno; così vuole, e ordina la Santità Suasche. l'istesso uno sia cantato nel giorno immediatamente seguente, che sarà la Domenica di Quinquagessima, dopo sinita la solita Messa Domenica di Quinquagessima, dopo sinita la solita Messa conventuale in tutte le Chiese di Roma tanto Patriarcali, quanto Collegiate, e Parroccinali, e in ogni altra Chiesa si Secolare, come Regolares sortando Sua Beatitudine specialmente i Regolari dell'uno, e dell'altro sesso a sorzassini comune, o in

particolare di aggiungere in detto giorno qualche particolar divozione in argomento della dovuta riconoscenza de' Divini be-

nefizj.

Finalmente la Santità Sua vuole, che alle Monache, Oblate, Zittelle, e altre Donne fecolari dimoranti colle debite licenze ne' Monasperi, Confervatori, e in altri smili luoghi Pit approvati di questa Città, come anche a' Regolari chius inperpetua Clausura, e a tutti ghi altri Fedeli dell'unose dell'altro sesso, che ritenuti nelle Carceri, o impediti da infermità corporale, o da qualunque altro impedimento, dopo espersi Confessiti, e Comunicati non potranno visitare le Chiese, come sopra destinate, o adempire alcun'altra delle opere ingiunte per il conseguimento delle suddetre Indusgenze, possa farsene loro la commutazione da' Confessiri da Noi approvati in altre opere di pietà che est si anno capaci di adempire.

Esortiamo però tutti ad unire le proprie colle comuni Orazioni, e a ben prepararsi per degnamente acquistare si abbondanti, e Celesti tesori. Dasum Roma ex Adibus nostris bac die 12

Ianuarii 1704.

E nell'ifteffo tempo per mezzo della Sacra Congregazione de Vefcovi,e Regolari fotto il di 5 di Gennajo del 1704 fece ferivere a tutti i Vefcovi d'Italia una lettera parimente di conceffione d'Indulgenza dell'infraferitto tenore.

A V vicinandost il tempo, in cui piacque al Sig. Iddio nell' anno scorso con vari scuotimenti della terra di farci sentire la sua voce, ed essendo perciò molto convenevole non meno di render grazie a S. D. M. per le miscricordie sinora usateci, che di servorosamente supplicarla a continuarcele in avvenire, massime per tanti altri presenti gravissimi bisogni della. Cristianità, e della Religione Cattolica; la Santità di N. S. col suo paterno zelo per dar maggior eccitamento a' Fedeli dell' Italia, e dell'Isole adiacenti di compir quesse parti, ha simato di conceder loro l'Indusgenze, che si contengono nel Breve, pedito dalla Santità Sua sotto quest' sifesso non Se ne manda a V. S. un'esemplare, assimo posi fario prontamente pubbli-

23,4 care in cotesta Città, e Diocest, conformandos al tenore del med desimo nell'esecuzione, &c.

Il terzo Sabato di quel medessimo mese volle N. S. intervenire alle Litanie, che secondo il Voto del Popolo Romano coll'assistenza de Sig. Conservatori camazansi nella Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, cil di a5, giorno della Conversione dell' Apostolo S. Paolo servito da Sig. Cardinali Pignattelli, e Francesco Barberini andò a vistare l'antica Bassilica, che fuori della Città è consacrata a quel Santo, ove ammise al bacio de Pieditutti quei Monaci Cassinensi, che ivi stanno, tra quali il P. D. Giulio Maria Isac Milanese Abate di S. Pietro d' Assis, che si trovava in Roma, e N. S. concesse a tutti li detti Religiosi, e loro parenti sino al terzo grado Indulgenza plenaria in Articolo di Morre.

E venuta la mattina della Purificazione nella Cappella, che tenne nella Sistina, dopo cantata la messa dal Sig. Cardinale Carpegna, fecesi da N. S. la distribuzione delle Candele benedette, intonando dipoi l'Inno Te Deum Laudamus, e dicendo l'orazioni a quest' effetto determinate, funzione, che come si è detto altrove, si deve ogn'anno fare in memoria di umile recognizione alle grazie di Maria sempre Vergine, siccome il lunedì 4 di Febbrajo i Signori Conscrvatori adjempendo anch' essi il sopra riferito voto, di dovere per cinque anni far cantare solenne Messa nella. Chiefa di Araccli, fecero quella nobilmente adornare, e coll' intervento de Signori Cardinali, e di un grandissimo numero di Prelatura, e de Camerieri segreti di Nostro Sig. vi fu cantata Messa da Monsig. Fonseca Vescovo di Tivoli, Nobile Romano, Vescovo assistente del Soglio Pontificio, che pure l'aveva cantata l'anno paffato, intervenendo a tutta questa funzione il Sig. Marchese Riari, Senatore di Roma, insieme co' Signori Conservatori, il Signor Conte Francesco Maria Carpegna, Sig. Ugo Ottaviano Accoromboni, Sig. Leone Vitelleschi, e Sig. Innocenzio Ghislieri Priore de

Ca-

Caporioni; Offervandofi intutto l'ordine sopra raccontato, in molte altre Chiese ancora non si tralasciò di dimostrare la gratitudine dovuta a Maria Vergine, celebrádosi a tal' esteto nobilissimi Ottavari, in che singolarmente si sono segnalate le Chiese di S. Maria sopra Minerva, di S. Maria in Portico in Căpitelli, della Madonna de Monti, e di S. Maria in Monticelli, essendo sempre stato grandissimo il concorso del Popolo a queste devote suazioni satte in onore di Maria, in di cui lode si videro ancora molte composizioni, e fra l'altrementi o si sopra applauso un sinno del Sig. Francesco Rubini, il quale approvato da Superiori su pubblicato colle stampe, ed è il seguente.

In Festivo, ac Memorando Die PURIFICATIONIS B. MARIÆ VIRGINIS Pro collatis Beneficiis, & Pace impetranda

## H T M N U S

URORA Solem deferens A Et Lilium gestans Rosa, Intacta Mater Filio Ad Sancta pergit Sanctitas. Fausto Die non immemor O Roma! rurfus nasceris; Si Mortis aufert faucibus MARIA, Romam parturit. Cœlum ruinas intonat, Echo remugit flebili Tellus, trementes impetus Testantur Urbes perdita. Luxus, doli, flagitia Alto flagella concitant: Culpæ gravati pondere Orbis vacillant Cardines.

Beiparæ potentia Urbem cadentem fustinet : Tanto tributum munere Solvant Quirites annuum. Turbo procellis turgidus Amica turbat littora; O Stella folve nubila, Ut Pacis arcus fulgeat. Scutum fagittas conterat, Confringat arma, & auferat Regnantium discrimina, Qui dat salutem Regibus: Terusalem Puerpera Templo Columbas confecrat; Sortes beatas auspicor : Columba Pacis nuncia. Placata per Te TRINITAS O Sponfa Mater Filia Longè repellat triftia, Pacis rependat gaudia.

ANTIPHONA.

Senex Puerum portabat, MARIA Romam regebat, & proipfa, quem genuit, exoravit, ut Pacem ponat fines Eccless.

V. Oftende nobis Domine Misericordiam tuam'.

B. Et salutare tuum da nobis.

OREMUS.

Nnipotens, & Misericors Deus, qui terram conturbando, mentes nostras crigis ad Coelessia Concede nobis precibus, & meritis Genitricis Filii tui Domini nostri, ut omni perturbatione submota, que ad Pacem sun rogantes, in Templum Gloriz tuz ingredi mercamur.

In sì fatti orribili (cuotimenti della Terra, che gravemente hanno offeso, come altrove si è detto, la Città di Spoleti, leti, quanto grande sia stata la magnificenza di N. S. verso quella Città, lo ha maniscitato Monsig. Abondio Rezzonico, Nobile Patrizio Veneto; Governatore della medesima, da cui si è stimato doversene lasciare una perpetua testimoniaza a tutti i secoli situtti o coll'alzare nel prospetto esteriore del Torrione, che a mano dritta sianeheggia la Porta Romana di Spoleti, posta sull'antica strada Consolare, chiamata Plaminia, e che di presente è anche il passo solitio, e necessario per li forassieri, una bene adornata lapide, in cui si legge la seguente iscrizione.

CLEMENTI XI. P. M.
Quod buic Urbi
Ingenti, diuturnoque terramotu,
Quo plara finitima Oppida misere conciderunt;
Vebementer quassata
Eximia liberalitate subvenerit;
Suaque providentia
Patriam Civibus, cives Patria

Abundius a Rezzonico Patritius Venetus, Gubernator, Ut tanti beneficii memoriam ad posteros propagaret, Monumentum possuit Anno Sal. M DCGIV.

Futra contingenze tali applaudita molto l'Opera del Sig. Abate Bartolomeo Abati da Città Ducale, Gentiluomo di Camera dell'Eminentifs. Sig. Cardinale Francesco Nerli, consistente in un'erudita Cronologia di tutti i Terremoti successi in Roma, con un preambolo di un filosofico nonmeno, che reologico discorso, data nel medesimo tempo alle stampe, si per erudizione de' Virtuosi contra l'erroneo assiona, che si diceva comunemente Roma terram nunquam tremuisse, come per conforto di chi si spaventava in sentire, esser la convo il Terremoto in Roma.

E perchè fecondo il costume della maggior parte degli Scrittori, nel terminare questo quanto vero, altrettanto roz-

or ambi Local do

zo racconto, mi converrebbe ristrignere come in epilogo le cose sopra narrate, ed insieme sforzarmi di dare ad ogni mio potere quel maggior tributo di giustissime, ma non mai bastanti lodi al gran zelo, e all'ardente carità del nostro regnante Pontefice, conoscendo io a si fatta impresa, d'ogni altra più malagevole, la debolezza del mio talento, mi cade a grand'uopo in acconcio di ciò fare, riportando quelche, intorno a sì fatto proposito, ha scritto il M. R.P. Gio: Batista Conventati, Prete della Venerabile Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, soggetto di singolar pietà, e di ugual dottrina, e versatissimo nello studio dell'Istoria Ecclesiastica, il quale tutte queste sue eccellenti virtu adornando con nobile fregio di non ordinaria modestia, a gran vetura posso ascrivere essermi senza saputa sua venuto nelle mani questo parto di sì grave Autore, il quale in una dissertazione da esso composta dell'Amore di Dio, non data ancora alla pubblica luce, prendendo verso il mezzo di essa a descrivere l'eroiche gesta di S. Santità, di che da anche un faggio nella fua Idea stampata dopo la nobile Orazione latina delle due Natività del Figliuolo di Dio al cap. 18. 5.14,(A)e nel fine scendedo a parlare del Terremoto,e di ciò che allora a prò nostro operò la ferventissima Carità del Nostro Santo Pastore, in tal guisa conchiude il suo Discorfo.

Quid de terrore nunc dicam, qui super nos elapsis mensibus irruit? Namque de repente, & non uni vice, sed pluvibus nossimam erramotus Ubeem invossis: atqueado ut à sundamentis omnino mania quaterentur: O supenda praser sim ruri; Tentoria collocabat audatter pavida mansuetudo Cervorum. Cum Tu, Pater Sankhisme, interisha discosu Primorum, Populorumque, siatu Urbis velùt periclitante; ad nova celer veterum Ninivitarum exempla decurissi; ut Divina admonitioni; Pontificia quoque pictatis exempla, essecissis mando cooperarentur. Et verè jam de Deo Tu minimè poteras, post virtutum experimenta dissidere. Etenim cum recurrente div

259

celeberrima Solemnitatis Purificationis Sanctissima Virginis Maria , bora circiter decimaoctava , Pontificalibus vestimentis indutus ( per Te namque Deo Omnipotenti jam fuerat Hostia immaculata dimissa) quasdam preces à Te prascriptas, devotissimè recitares , astante Sacro Purpuratorum Collegio , aliisque de more Prasulibus : ex improviso Terra contremuit, 6 Terramotus factus est magnus . Divellebantur namque ad invicem fornices, five lapide, five ligno constructi: Columnaque firmiores, violentia exastuantis motus depulsa, excutiebantur : tantusque motus , ac impetus fuit , ut totius Terra Machinam sapientissimi qui que fore dissolvendam constantissime formidarent . Et tunc fuit , quod videre licuit in omnibus Urbis Ecclesiis (eadem enim hora ubique Ecclesiarum solemnia Sacra peragebantur) maximam vim fæminarum, nec infima fortis , sed & Matronas nobilitate , castitate , ac divitiarum opulentia clarissimas, cum Viris simul deferri, Turba immisceri , omnem ordinem sine culpà confundi : ac cujusvis conditionis bomines pra formidine, absque ullo discrimine, proculcari . Dominos servi afpernabantur , nec dicto parebant : cum majore quodam terrore vieti , se in vias plateasque resiperent.

Verum Tu, tanto in periculo, Fide constans, intrepidus, ac divina quadam animi celsitudine elatus, in conspectu pavida Tua Multitudinis stans, & aliquantulum à precibus vacans, obiecto borribili Terramotui Tuo sacro, ac impolluto Corpore, filentio Tuo (ò negociosum filentium, Fides enim Tua tunc loquebatur, dum vox Tua non audiebatur: nec quarebas pro Te,tuisque,Creatura alicujus auxilium,qui habebas Creatoris Domini fulcimentum) ventis, ac subterraneis ignibus imperasti : & novo, ac inusitato miraculo, illicò paralitica terra. convaluit, o immobiles, ad prasentiam tanti Pontificis, illius veluti fidei innixi , stetere parietes . Deinde Tu , ut Clementissimo Domine, pro tanto beneficio, gratias ageres, Apostolorum Confestionem petissti , ibi rogasti , obsecrasti , lachrymis tuis pavimentum rigafti: & expostulasti, ut ipsi Ecclesia Principes,Columna immobiles , Urbem sanctam protegerent , sarctam te-Etamque servarent: & quod pracipue Christus super Petram.

adificaveratsipfa Petram adificium fuum confervares illefum. Poste à Paren Aucrissime indivisfi jejunia sinterdixissi supplicia pradixissi mesindevissi jejunia sinterdixissi supplicia pradixissi memedia proposiusti, omnibus exposussi nec panam longinquam esse, nece veniam; docussi denunciata everfionis minassi requentia orationum amolitendas; & monussis imagem estra consististi onem spiesi shabilitate sistemandam cuius consessime acquae supplicis superatura superatura

Experimento didicimus , fidelissimam Populorum esfe custodiam ipfius Principis innocentiam. Hac eft Arx inaccessa: boc . inexpugnabile munimentum; fant namque secure Domus, nec Templa quatiuntur:dumft at firma Principis fides, & inconcufsa sanctitas perseverat. Voluit Omnipotens, o misericors Deus (Pater Sanctifiame) tante rei magnitudine, demonstrare, Te, ipsum in Pontificem Optimum Maximum elegisse, quiem nobis, omnibusque satis constiterit, sine Te Urbem, in tanto discrimine. fare non potuisse. (A)O beatum Virum: Ifte in excelsis habitat, munimenta faxorum fublimitas ejus , Qui licet in terris nobiscum habitare videatur, animus tamen ejus pro nobis assiduè versatur in Calis. Hic est nunc, à Roma, Conditor tuus, & Genitor tuus, cum te labentem precibus sustinuerit, & pænitentiis indictis, te Regnis studuerit inferre Cælestibus. Multomeliùs, multoque feliciùs te condidit iste in momento, quam illi, quorum arte longo tempore mænium prima tuorum fundamenta locata funt. Hic est è Roma, qui te ad hanc gloriam provexit,ut stares incolumis, quando plurima Civitates, & Oppida infeliciter corruere. Modò Civitas Sancta iterum pradicaberis, Civitas calestis, terrena Hyerusalem, inclyta Syon, Urbs invicta; cumque fueris, per fanctifsimum CLEMENTEM XI, incolumis praservata, quanto jure posthàc, veteri nuncupatione relictà, à Servatore Tuo nomen desumes ?

<sup>.</sup> Ifai. Cap. 33.

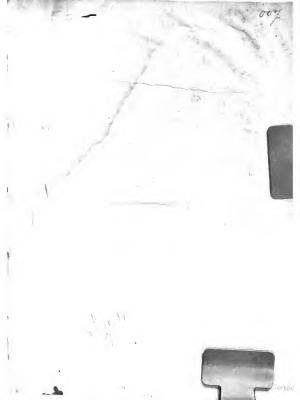

